

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





1841. 1299

|   | _ |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | ٠ |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |



1841. 1299

· • • . . •

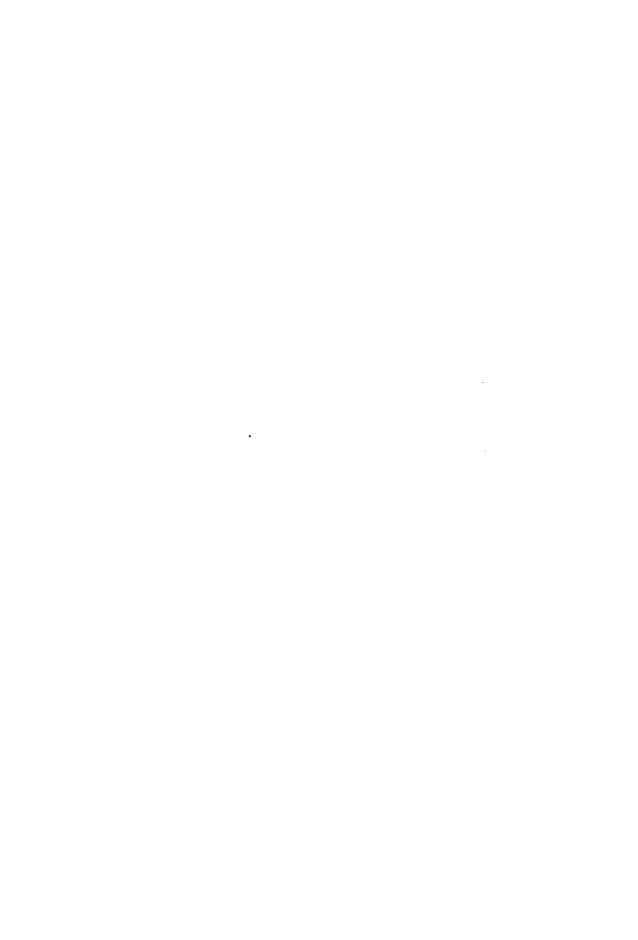

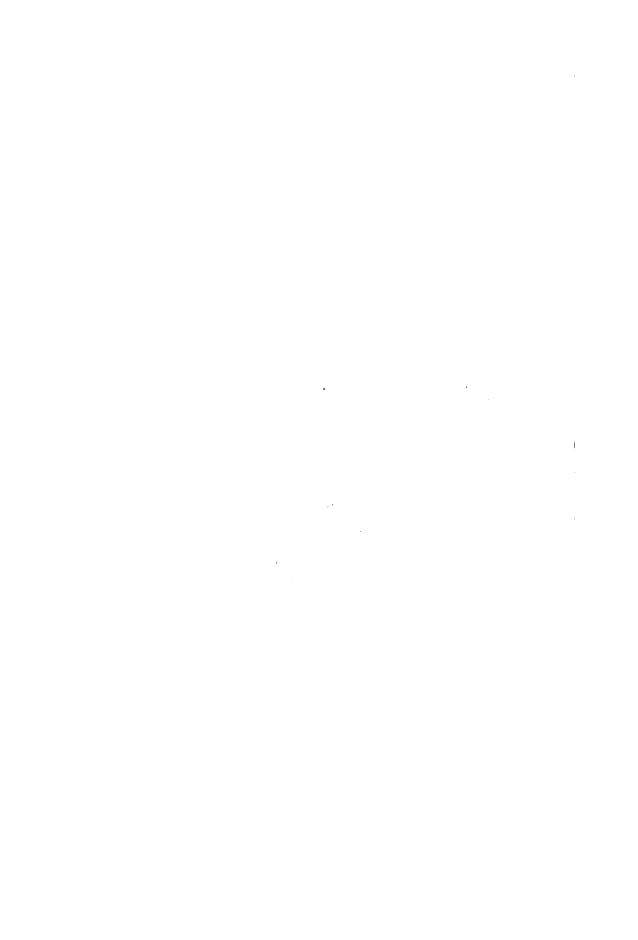

## DELLA CHIESA

DI

# **SANT'EUSTORGIO**

IN MILANO

ILLUSTRAZIONE

STORICO-MONUMENTALE-EPIGRAFICA

DI

MICHELE CAFFI



## MILANO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUDITTA BONIARDI-POGLIANI

Contrada dei Nobili, N.º 3993.

MDCCCXLI.

1299.



,

•

.

,

.

ı

.

## PREFAZIONE

L'origine della basilica che ora si appella di sant' Eustorgio vuolsi far risalire al principio dell'era cristiana. Pretendesi che presso l'antico fonte, il quale fu poi detto e di sant'Eustorgio e di s. Barnaba, esistesse da remotissimo tempo una cappella o un altare posto forse da s. Cajo vescovo di Milano (eletto nell'anno 61 di Cristo), a comodo della pietà de' fedeli. Checchè sia di tale credenza, certo è che il pio arcivescovo Federigo Borromeo, ligio ad essa, allorchè intorno l'anno 1623 fece ristorare la chiesuola di s. Barnaba al fonte (a) (posta in assai vicinanza alla basilica Eustorgiana) vi avea fatto dipingere nell'atrio s. Cajo in atto di battezzare gran numero di gente.

Ignoriamo però come in quella prima epoca fosse questa chiesa: probabilmente assai meschina ed angusta, perchè i tempi non concedevano di più. Ma assunto al vescovato milanese nell'anno 3:5 in sustituzione a Materno, Eustorgio (b) di origine gallo-greco, il quale governava prima in nome di Co-

(a) Questa chiesuola era stata eretta in tempi assai rimoti, in vicinanza ad una piccola fonte presso cui dicesi che s. Barnaba, venuto a Milano a predicare il Vangelo, ponesse un altare per la celebrazione dei sacri riti.

<sup>(</sup>b) L'opinione più comune è quella che assegna l'elezione di Eustorgio I all'anno 315, cioè dopo la morte di Materno. Così l'Alciato ed altri cronologi citati nell'opera Delle antichità longobardico-milanesi illustrate con dissertazione dai monaci della congregazione cisterciense di Lombardia Vol. 4, pag. 282; benchè un anonimo autore d'una vita di questo santo riportata da Bonino Mombrisio (V. op. cit.) lo voglia eletto vescovo dopo la morte di Protaso, il quale cessò di vivere nell'anno 352. Ma le contraddisioni onde quella vita ribocca ci dispensano agevolmente dal prestar fede a quanto leggesi in essa.

stantino queste provincie, credesi venisse da Eustorgio medesimo immaginata ed incominciata la ricostruzione di questa chiesa, nella quale poi egli stesso, venuto a morte, fu deposto nell'anno 331.

È opinione che intorno quest' epoca venisse attribuito alla chiesa stessa il titolo di basilica dei Re o dei Magi, poichè il vescovo Eustorgio I avesse qui allora collocate le spoglie degli orientali adoratori di Cristo a lui donate dall'imperatore Costantino. L'anonimo autore della vita di sant'Eustorgio I riportata da Bonino Mombrizio è il primo a ricordare una tale tradizione. Ma oltrechè s'ignora com'essa sia pervenuta a lui che visse, a quanto pare, nel secolo X od XI, e quindi qualche centinajo d'anni dopo sant' Eustorgio (a), osserva il P. Angelo Fumagalli (Dissertaz. XXXV delle Antichità Longobardicomilanesi illustrate) concorrere anzi molti argomenti a far ritenere che di molto posteriore fosse l'arrivo in Milano delle reliquie credute de' Magi, e quindi il titolo di basilica dei Re o dei Magi venuto a questo tempio. Nessun cenno dell'esistenza in Milano di tali pretese reliquie fa sant' Ambrogio ne' suoi scritti, quantunque egli parli a lungo dei Magi ne' commenti sopra s. Luca, e quantunque la di lui epoca sia poco distante da quella in cui vorrebbesi avvenuto il trasporto di esse reliquie in Milano (b). Nessun cenno neppure ne fa l'autore del ritmo in lode di Milano (vegg. Muratori Rer. Ital., tom. II, parte 2). Egli enumera i corpi dei santi più celebri che al suo tempo (secolo VIII) esistevano nella città, e dei Magi si tace: segno quasi certo che non erano ancora fra noi. -Il primo scritto ove la chiesa di sant'Eustorgio è appellata basilica dei Re è il testamento di Attone vescovo di Vercelli

<sup>(</sup>a) Lo stesso scrittore di questa vita ci dà motivo a prestarvi poca fede, confessando egli medesimo poco aver potuto sapere intorno le gesta di sant'Eustorgio in causa della negligenza dei precedenti scrittori che ommisero le principali ricerche e notisie. L'Ughelli (Ital. sacra Tom. IV, pag. 41 in not.) attribuisce questa vita ad un inesatto scrittore del secolo X od XI, il quale per nulla distingueva l'epoche e confondeva i due Eustorgii che a molta distanza d'anni sedettero sulla cattedra di Milano.

<sup>(</sup>b) Papebroch. Acta ss. Septembris. — Ughelli loc. cit.

scritto in data del 945, ma assai dubitasi dell'autenticità di tale atto (vegg. Fumagalli, loc. cit., e Giulini, Memorie di Milano, parte 2, p. 216). Ed è avviso del citato P. Fumagalli potersi con maggior probabilità, « assegnare il trasporto di « queste reliquie a Milano versó la fine dell' undicesimo o al « principio del duodecimo secolo, del qual tempo moltissimi portavansi a visitare i luoghi di terra santa o in pellegrinag-« gio o nelle truppe de' crocesignati ». Trasportate le quali reliquie a Milano e riposte in questo tempio, facile è che lo s'incominciasse a chiamare e conoscere piuttosto pel nome d'esse, che per quello dell'antico vescovo suo fondatore. Guifredo o Gotofredo da Bussero prete di Rodello vissuto nel secolo XIII, autore di un libro di vite di santi che conservavasi manoscritto nella biblioteca de' canonici ordinarii del Duomo di Milano (a), ricorda anch'egli la nostra chiesa sempre col titolo di basilica dei tre Re; ed anzi dice, senza darne poi alcuna ragione, che Eustorgio I fecit basilicam in honorem ss. trium regum. Ma di tale gratuita asserzione resti su lui la fede.

Ritornando a parlare dell'edificazione ed ampliazione di questa chiesa, riferirò l'opinione del P. M. Giuseppe Allegranza ch'io lessi in alcune di lui memorie inedite. Egli avendo ritrovato in essa nell'anno 1764, allorchè ne fu rimosso un antichissimo pilone un'arca che sotto vi stava e certamente dopo la costruzione di questo non era stata mai tocca, e dentro l'arca due scheletri e due monete di Costanzo, figlio dell'imperatore Costantino, gli piacque argomentare che fino dal-

<sup>(</sup>a) Il libro di Guifredo portava il seguente titolo postovi da persona a lui certamente posteriore d'assai in eth: Vitæ sanctorum in quibus multa mirabilia narrantur de sancta Mediolanensi ecclesia. Item templa et altaria iisdem dicata in urbe ac dioecesi mediolanensi. Authore Ven. Presby. Guiffredo Bussero Parocho loci Rodelli ut habetur in memoria Ecclesiarum de altarium s. Salvatoris n.º 362 de memoria sancti Galdini n.º 334; qui anno 1289 missam celebravit in Reclusorio sancti Martini ut in memoria eiusdem sancti Martini; et propterea hoc opus editum est versus finem seculi decimi tertii. Smarrito l'originale di Guifredo, non ne resta che una copia, per altro imperfetta, presso di me.

l'epoca di quel principe fosse già la chiesa condotta a compimento; sapendosi che a que'tempi le monete si ponevano nelle arche de' morti per indicare l'epoca del trapasso di questi. Ed aggiunge peso a questa supposizione la lapide d'una Giuliana, vissuta, a quanto pare, nel V secolo (inscrizione 123), la quale lapide stava fino a questi ultimi tempi in questa chiesa medesima.

È facile peraltro che tale chiesa venisse poi scrollata e distrutta nelle incursioni degli unni (452), dei franchi (490), dei goti (530), dei borgognoni (554) e in altre simili vicende che abbondarono infelicemente ne' primi tempi della cristianità. Ma nella mancanza in cui siamo di qualunque docamento o tradizione, impossibile è persino formare una conghiettura sulle ristorazioni che la chiesa stessa avrà avuto dopo tali devastazioni e sulle persone che le avranno promosse. Forse Teodoro II, arcivescovo di Milano nell' VIII secolo, il quale molti ristauri ed ornamenti procurò alla città, forse il re Liutprando che nel secolo stesso eresse qui molte chiese, avranno promosso anche la riedificazione o la ristaurazione di questa. Esiste tuttora sui piloni della basilica, e precisamente nei più prossimi all'altar maggiore, qualche capitello simile a quelli che veggonsi in sant'Ambrogio e risalgono all'epoca di Ansperto, cioè al secolo IX. E troviamo nelle Memorie di Milano del conte Giulini (tom. I, pag. 297 e segg., e tom. III, pag. 247), che fino dall'anno 864 erano addetti a questa chiesa alcuni preti col titolo di decumani; che la stessa fu beneficata poi anche dall'arcivescovo Ariberto (secolo XI), il quale le lasciò, morendo, parte del proprio patrimonio; che finalmente essa fin dal secolo XII era una delle matrici della città.

"Al principio del secolo XIII » (così l'Allegranza, seguitando uno scritto di Galvano Fiamma da lui posseduto in copia):
" questa chiesa colle rispettive sue porte a ponente non aveva,
" come oggi, tre navi, divise da sette piloni sferici per parte, ma
" da soli cinque, apparendo che gli ultimi due archi più ri" stretti servivano al nartice, ossia portico interiore per gli

e audienti ed esteriore per i penitenti di prima classe (a). Tre « pure erano gli altari di fronte alle stesse navate, uno a « capo della maggiore, altro a destra di sant'Eugenio, e dietro « esso il campanile e la sagrestia, il terzo al fianco dell'Epi-« stola dei santi Magi, e fors'anche le due cappellette laterali di « s. Stefano e s. Ambrogio nell'andito appresso per cui si en-" trava dalla contigua strada all'adorazione dei rinomati cada-« veri dei Magi. Circondava questo tempio un amplo aperto « cimitero detto dei cristiani, e fuor di esso eravi a fianco una piscina a mezzo giorno detta il fonte di sant'Eustorgio, « oggi di s. Barnaba, e a settentrione (dove ora è il mona-« stero) le abitazioni del prevosto di essa chiesa e di quattro « canonici. Ma sostituiti (come si vedrà in appresso) nel (220 ad " officiare questa basilica collegiata dodici frati predicatori, vi « principiarono delle fabbriche ». Anche la cronaca ms. di fr. Gaspare Bugati domenicano riportata da Serviliano Lattuada (Descriz. di Milano, tom. III, pag. 193), narra che i frati predicatori « appena assettati nel fermo possesso della « chiesa è de' casamenti di sant'Eustorgio, attesero alla fab-« brica del convento.... e dopo la morte di s. Pietro marti-« re (1252) la città di Milano concorse alla edificazione in « miglior forma del dormitorio, refettorio, claustro e campa-« nile. » La fabbrica fu proseguita dall'arcivescovo Ottone Visconte nel 1278, e credesi che allora venisse allungata la chiesa, riducendola alla figura che oggi presenta, comprendendovi i due portici pegli audienti e pei penitenti poc'anzi ricordati, e nel 1290 si sece la volta della cappella al lato sinistro della maggiore. La torre delle campane, secondo il ricordato manoscritto di Galvano, fu incominciata nel 1297,

<sup>(</sup>a) Resterebbe però a vedere se ancora nel secolo XIII erano in uso le rigorose penitenze canoniche coi riti e colle distinzioni antiche, e se ancora a' tempi delle penitenze canoniche, tutte le chiese, ed anche le non cattedrali, avessero i comparti interni ed esterni pei penitenti. Questi sono gli obbietti che sorgono all'asserzione del Fiamma, i quali per altro possono trovar rusoluzione nella considerazione che se pure in quel secolo l'uso delle penitenze rigorose era cessato, non pertanto conservassero la forma ad esse adattata le chiese fabbricate già prima, ed anche delle nuove se ne, edificassero sul tipo delle esistenti.

e compiuta nel 1300, non già nel 1306, come per isbaglio avvertito dall' Allegranza scrisse il Giulini nelle sue memorie. Nel 1839 l'arcivescovo Giovanni Visconte fece erigere un insigne mausoleo per riporvi le spoglie di s. Pietro martire (inscr. 76 e segg.) e prima d'esso Martino II Torriano figliuolo di Cassone avea fondata la cappella di s. Martino (inscr. 34), ove fu quegli sepolto nell'anno 1307; e Matteo I Visconte quella di s. Tommaso d'Aquino ove su deposto egli medesimo nel 1316 (inscr. 23). Ottorino figlio di Uberto credesi facesse costruire le cappelle di sant'Eugenio e dei Magi. e Lodrisio Visconte nel 1308 (inscr. 52) aveva contribuito alla edificazione o ristaurazione di cappelle in questa chiesa dove avevasi preparata la sepoltura. Alla fine del secolo stesso il duca Giovanni-Galeazzo Visconte adornava di bassirilievi e statue rappresentanti la Passione di Cristo, l'altar maggiore già eretto a cura di Uberto Visconte fratello di Matteo e al principio del susseguente il duca Filippo-Maria (1413), fece abbellimenti alla cappella maggiore, edificò il primo chiostro e riparò gran parte del convento (inscrizioni 145, 146) ed indusse Luigi Crotti (inscrizione 18) e Guido Torelli (inscrizione 10) ad ergere cappelle in questo tempio. Altre se ne innalzarono quindi da Pigello de' Portenari nel 1464, (inscrizioni 62, 73) e dai Brivii nel 1484 (inscrizione 4). Nel secolo XVI è a notarsi principalmente la cappella degli Angeli costrutta nel 1575 (inscrizione 60) e quella di s. Stefano ornata nel 1501.

Ma assai aveva sofferto il monastero intorno all'anno 1526, in cui ebbero in esso alloggio i soldati tedeschi e spagnuoli i quali infestarono inoltre con ogni maniera di oltraggi e di molestie i cenobiti che lo abitavano. Distrussero eglino monumenti e memorie; fra le quali quelle di Squarcino Borri (a) di

<sup>(</sup>a) Il domenicano Bugati nel suo Sepoltuario manoscritto della chiesa Eustorgiana riportato dall'Allegranza (ch. 75 de Sepulcris) nota alla pag. 90, n.º 151 il Sepolcro di Squarcino Borri con queste parole: D. Squarcini Burri ductoris exercituum. L'Allegranza però dubita che questa fosse l'inscrisione apposta alla tomba di Squarcino, ed osserva che Paolo Giovio nella vita di Ottone Visconte dice: « Hujus Burri monumentum nuper vidimus exesis litteris ». C'he se ai tempi del Giovio erano corrose le parole della lapide, difficilmente avrebbe potuto saperle il Bugati di lui contemporaneo, ed anzi nato e morto qualche anno dopo esse Giovio.

Ardinghetto Marcellino, di Ottone Mandello capitani del popolo; memorie tutte esistenti già nel capitolo, secondo che narra il Bugati nella già citata sua cronaca manoscritta a pag. 37; e il convento arso in parte, in parte smantellato e ridotto poco men che cadente (a) non ebbe ristauro che nell'anno 1600, nella quale occasione venne aggiunto al portico un altro peristilio, come dall'inscrizione 146. Nello stesso secolo peraltro fu rinnovata la cappella di sant'Eugenio (1601), nonchè dagli Aicardi-Visconti quella di s. Martino (1603), e dai Sacchi quella di s. Paolo (1621, inscrizioni 83, 84). Alla metà del secolo furono rinnovate la cappella di s. Genesio (chiamata poi s. Rosa, ora s. Giobbe) l'altra della Croce e di s. Giobbe detta poi della Passione, ornata quella di s. Tommaso. Il suolo della chiesa fu ristorato al principio del secolo seguente in cui venne anche rinnovata la cappella di s. Giovanni Evangelista (1730, 1731, inscrizione 28) eretto l'altare di s. Vincenzo, rinnovata la cappella de' Magi (inscrizione 5a), ornata quella di s. Domenico (1736). Anche la cappella o chiesetta di s. Pietro martire fu compiuta pel 1737 dopo che ivi con solenne pompa fu trasportato il corpo del santo col mausoleo (inscrizione 76 e segg.). La cappella del Rosario fu rifatta nel 1740, ed ornata di una statua della Vergine nel 1781 (inscrizione 14), e nel 1742 fu rinnovata anche la cappella di s. Giuseppe. Quella di sant'Eugenio venne ristorata e dedicata al Crocifisso nell'anno 1821 (inscrizione 96). Nell'anno appresso, distrutta la cappella di sant'Ambrogio, vennero in quella del Rosario trasportate le ceneri e l'epigrafi de' Caimi (inscrizioni 12, 17).

Nell'anno 1823 fu rifatto il pavimento e in quell'occasione

<sup>(</sup>a) Di tali devastazioni è mensione anche in una Cronica manoscritta dei stabili possessi de' RR. PP. di sant' Eustorgio ecc., compilata dal P. M. Francesco della Valle e da me rinvenuta nell'Archivio del Fondo di Religione in Milano (pag. 14), e della quale un esemplare accresciuto di notizie è nell'Ambrosiana col titolo: Instruttione di quanto habbi posseduto il convento di santo Eustorgio dell'ordine dei predicatori dal suo primo ingresso nella città di Milano sino all'anno 1633. — Questo manoscritto in 12.º appartemeva già al dottore e prefetto dell'Ambrosiana, don Pietro Massucchelli, e fu comperato dalla libilioteca nell'anno 1825.

vennero vuotati i sepolcri e tolte le lapidi che stavano nell'area della chiesa. Contemporaneamente fu rinnovata la cappella già di s. Rosa, e intitolata a s. Giobbe (inscrizione 120). Finalmente la cappella dei *Brivii* venne riabbellita ed ornata di un nuovo altare nell'anno 1836.

Questa basilica fu in tempi più antichi collegiata ed ebbe al suo governo dei preti secolari col titolo di prevosti. Non ne conosco che i seguenti:

- a) Ottone (1124) nominato in un decreto dell'arcivescovo Olrico esistente in un codice della Metropolitana. Il Giulini (Memorie di Milano VI, 557), lo riporta in esteso. È la decisione di una differenza fra Berengario prevosto di s. Lorenzo ed esso Ottone di sant'Eustorgio intorno la giurisdizione sulle chiese di s. Pietro Scaldasole e di s. Stefano in Bixiario; differenza che fu decisa dall'arcivescovo Anselmo da Rho favorevolmente alla basilica Eustorgiana, cui egli le sottopose.
- b) Garicio a cui un diploma in data del giugno 1144 dell'arcivescovo Robaldo, ch'era la donazione fatta da quest'ultimo al primo anche pe' suoi fratelli in perpetuo, del padronato e del governo d'uno spedale già eretto nel sobborgo della porta Ticinese per sussidio de' poveri. Lo spedale cangiato poi in monistero di donne, col nome di Santa Maria Purificata, indi Domus Veteris dominarum Blancarum, e da ultimo di Santa Maria delle Vettere, conservò sino al secolo XVIII nel suo archivio il diploma ora citato. Era pur ivi altra pergamena originale, portante la data dell'11 marzo 1147, pubblicata già dal Giulini, e contenente l'accomodamento di una differenza fra Garicio e Graziano, maestro del suddetto spedale, pel giuramento di fedeltà che quest'ultimo, a lui evidentemente soggetto, gli rifiutava. L'archivio di s. Lorenzo aveva una sentenza originale di Oberto arcivescovo (in data del gennajo 1152) in una lite fra Garicio e Guifredo preposto di s. Lorenzo, pure sul diritto alle chiese di s. Pietro e s. Stefano, possedute da Garicio e pretese da Guifredo, e sulle decime di certe terre e la parrocchia di un luogo detto le Casine, possedute da Guifredo e da Garicio riclamate: colla quale sentenza fu giudi-

cato che ambe le parti conservassero il loro possesso. — Garicio morì a' 2 di dicembre 1053. (Giulini. Memorie ecc., V. 470, 514; IX, 44).

- c) Guifredo nominato in un atto del 1156, accennato da Gio. Pietro Puricelli nell'opera: Monumenta Basil. Ambros., n. 421.
- d) Filippo, del quale fa menzione una bolla (in data 28 marzo 1172) di Papa Alessandro III, con cui conferma in lui e ne'snoi fratelli tutto ciò che legittimamente possedevano, e fra le altre cose le chiese di s. Pietro e di s. Stefano, e lo spedale testè nominati. Questo spedale, divenuto poi il monastero delle Vettere (che fu abolito quindi nel 1798), conservò nel sno archivio la bolla originale suddetta. (Giulini. Op. cit. VII, 440).
- e) Oliviero ha una bolla di Urbano III (in data 19 dicembre 1185), a di lui favore; citata dal Giulini, VII, 28, e già esistente nel suddetto archivio di santa Maria delle Vettere.
- f) Guido viveva nel 1194, alla qual epoca lo nomina Milone arcivescovo di Milano in una bolla (in data 13 marzo di quell'anno), che conferma l'aggregazione a quella di sant' Eustorgio delle chiese di s. Stefano e s. Pietro coll'entrate loro, giusta la concessione dei preceduti arcivescovi Robaldo, Oberto, Galdino. (Veg. Muratori, Antiq. M. Aevi. III, 585; Giulini, VII, 101; Lattuada, III, 790; Castelli, manoscr. in Bibl. Ambros. n. 300).
- g) Uberto Marinone (1220, 1227), ricordato nei diplomi co' quali fu concessa a' domenicani questa chiesa. (Vegg. Sassi, Archiepiscop. Mediolan. series, vol. II, pag. 650, 656 e segg.).

Se poi tali prevosti avevano, come si è ora veduto, giurisdizione sulle vicine chiese di s. Stefano e di s. Pietro, e sullo
spedale de' poveri, non è inverosimile che pure l'avessero sullo
spedale de' pellegrini (detto anche di s. Barnaba) che fu il
primo asilo dei domenicani nel 1218 allorchè furono ricevuti
in Milano, e sovr'altri di santa Fede e santa Croce che a
breve distanza da questa basilica sorgevano.

Segut intanto l'introduzione in questa chiesa dei padri domenicani. Questi per la prima volta comparvero in Milano

nel 1218, ed erano dodici soltanto, mandati da Bologna dallo stesso s. Domenico, e furono accolti con assai favore da' milanesi. Fermaronsi dapprima nello spedale de' pellegrini o di s. Barnaba poco lungi da questa basilica, ma due anni appresso ebbero da Ugone vicario dell'arcivescovo allora assente Enrico Settala la stessa chiesa di s. Eustorgio con case ed orti, e ben presto nel 1227 ne ottennero anche la proprietà. Così fra Gaspare Bugati nella sua inedita istoria del convento di sant' Eustergio di Milano dal suo principio sino all'anno 1577; manoscritto già nell'archivio di questo cenobio, ora in quello del fondo di religione; e così parimenti i diplomi dell'arcivescovo Settala riportati dal Sassi nel secondo volume della sua opera già citata Archiepiscoporum mediolanensium series. (Mediol. 1755, pag. 649 et seqq.), nonchè il breve di conferma di Papa Gregorio IX. In forza de' quali diplomi, perchè non avesse ad essere alterco fra i cenobiti e i preti fu levato il collegio di questi ultimi dalla basilica di sant'Eustorgio, ed unito a quella di san Lorenzo; restando quindi ai soli frati domenicani il tempio Eustorgiano.

Nell'archivio del fondo di Religione esiste in copia un atto del notajo arcivescovile Giacomo Maineri, di autenticazione e ricognizione tanto del suddetto diploma del Settala, quanto del già accennato breve pontificio. L'atto porta la data del ventisei aprile 1292, ed apparteneva all'archivio del convento di sant'Eustorgio. Il preposto Uberto ben presto si pentì del consenso prestato all'arcivescovo, per unire il suo capitolo a quello di s. Lorenzo. Nell'anno 1231 mosse quindi ai domenicani un'aspra lite per riavere l'antica sua basilica ad essi concessa, ma l'esito gli fu infelice. Così il Fiamma, riportato dal Giulini, IX, 88.

Assai prosperò in appresso questo convento, preso in singolar protezione dai Visconti, specialmente dal duca Filippo Maria che vi profuse danaro in elargizioni; e prima dall'arcivescovo Ottone, a cui fecero seguito Matteo I, Giovanni arcivescovo, Gio. Galeazzo, Biancamaria. Corse tuttavolta pericolo di soppressione a' tempi di Francesco II Sforza, il quale temendo non fossero i figli di s. Domenico (come gli si voleva far credere), poco a lui fedeli ed attaccati alla di lui causa, avea deliberato scacciarli da tutto il suo dominio. Una supplica presentatagli da questi cenobiti, l'originale della quale conservavasi già nell'Archivio loro, e di cui io possiedo una copia fedele, giunse a tempo di arrestarne il fulmine. Essa è del seguente tenore:

« Illustrissimo et excellentissimo signore sempre observantissimo: Hauendo noij noticia qualora vostra excell: intendeva li frati nostri de Pavia expellere. Hauemo mandato ad quella per intendere essa causa quale ignorauamo. La quale absolute ha risposto ne dum de Papia, ma de tuto el dominio suo incipiendo a Milano no vole Caciare. Non valendo più parlare li nuncy nostri ad vostra excell: mentre consternati sono al convento ritornati, et facta relatione siamo tuti contriti, et admirativi rimasti. Del che conferendo insiema orationibus prenys; arbitrato havemo tale et si onerosa risposta forse esser da qualche alteratione quale illo tunc haueua vostra excellenza aut da praua informatione de nostri che contra fano già per molti anni. Per tanto humiliter supplicamo ad vostra excellenza voglia in questo sì arduo caso secondo il solito suo maturo consiglio procedere et investigare non il nome nostro conventuale perocchè il nome non fa il mal o bono frate, ma el ben vivere. Et ritrouerà vostra excell. el nostro viuere molto diforme de quello ne hanno lasato alcuni nostri pasati et tendere ogni giorno de bene in meglio, e ad una uera e reale observancia. Ritrouerà et una sola mensa et uita comune; uno uivere riformato. Como del tuto li nostri circonvicini sono testimonii, non havemo et manchato in megliorare el convento. Anzi da pochi anni in qua speso in esso ducati mille. Cognoscerà noy essere stati fideli e cordiali a quella et usque ad hanc horam hauer facte oratione non solum particulare mà et comune per conseruatione de vostra excell. Et acio che sia quieta vostra excell. del tuto siamo contenti tuti uno corde uno animo que ella cometta ad qualche persona ne manco a quella confidente quanto del ben comune zelatrice quale veda in noy el tuto et inoltre riferischa ad ella, offerendosi prontissimi ad exeguire quanto ordinarà. Bene et selix valeat illustrissimo domino vostra excell. Alla quale humilmente de Continuo se racomandiamo. — Date Mediolani in edibus sancti Eustorgii iij decembris. M. D. XXX.

Fidlissimi et veri subditi fratres sancti Eustorgii ordinis prædicatorum ».

Qui pure fu la sede del tremendo tribunale degl'inquisitori contro l'eresia, e ciò dalla sua instituzione finchè nel 1550 il cardinale Michele Ghislieri (che fu poi sommo pontefice col nome di Pio V) la trasportò al cenobio delle Grazie, ove rimase fin dopo la metà del secolo XVIII in cui fu per sovrano volere abolita. Anche anteriormente, cioè nell'anno 1555, ma per breve tempo, fu levata da qui l'inquisizione. Ne furon causa alcune quistioni insorte fra il padre inquisitore Melchiorre Crivelli e l'arcivescovo Giovanni Arcimboldo sulla giurisdizione del sant'offizio e sulle gesta della celebre contessa di Guastalla. Narra il Bugati (Istoria manoscritta) che per tali contese appunto l'arcivescovo levò l'inquisizione da sant' Eustorgio e la fece dare ad un canonico della Scala, huomo honorato et l'itterato, detto Bonaventura Castiglione, milanese. Reclamarono i frati a Paolo IV, mandandovi il P. M. Giovanni Ambrogio Barbavara nell'anno 1555, ed ottennero l'intento, e riebbero l'ufficio dell'inquisizione. Parimente su qui per molti anni stabilito lo studio generale pei novizii della provincia di Lombardia-superiore alla quale apparteneva questo convento. Racconta Galvano Fiamma, frate domenicano, vissuto dal 1283 al 1344, autore di cronache del suo ordine, che intorno l'anno 1320 venne da Genova trasferito in questo convento di sant' Eustorgio lo studio generale di questa parte della provincia. Tale studio fu poi trasportato a Pavia forse allorquando il duca Gio. Galeazzo ottenne da Carlo IV a quella città i privilegi solenni de' generali studii, come dice egli stesso in una sua lettera circolare presso l'Azario (cap. 14). Vegg. il Corio ed il Giulini nell'anno 1361. Ed in Pavia trovavasi ancora nell'anno 1530, allorche Francesco II Sforza diede quel convento domenicano alla provincia degli osservanti, secondo che narra il domenicano Gaspare Bugati nella sua storia manoscritta di questo cenobio. Ma fu ritornato a Milano nel 1548 a petizione degli stessi padri, « i quali, per accrescersi la di-

« gnità per mezzo del servizio delle buone e belle lettere e " buoni studii, supplicarono al Generale maestro Francesco - Romei da Castiglione di Toscana, XLV maestro dell'or-« dine, gran letterato et amatore de' studiosi, eletto a Roma " l'anno 1546: volesse mettere in sant'Eustorgio lo studio « generale della Provincia, attesa la privatione di quello di " Pavia " (Bugati manoscritto cit.) Se non che, perversando in Italia la carestia nell'anno 1592, e dovendosi dai frati di sant' Eustorgio per far fronte a' più urgenti bisogni, vendere parte dei loro possedimenti, fu coll'assenso del Generale Ippolito-Maria Beccaria, fatto sospendere lo studio, e data licenza ai padri moderatori e studenti di tornare ai loro chiostri. Così narra il P. M. Francesco della Valle continuatore del Bugati nella storia di questo convento. Soltanto nell'anno 1500 per opera del Cardinale Alessandrino fu riposto in sant' Eustorgio lo studio generale, mentr'eransi offerti i padri stessi a servire senz' alcun privilegio sino a tanto che fosse seguita maggiore prosperità. (Della Valle, manoscritto cit. fol. 39, pag. 68. Atti del Consiglio, a. 1599, pag. 51).

Rimase questa basilica in potere dei frati dell'ordine dei predicatori fino all'anno 1798, in cui la corporazione fu sciolta per decreto del Direttorio esecutivo in data tre frimale anno VII repubblicano (23 novembre 1798), essendosi allora dato al militare, che anche in oggi lo possiede, il locale del monastero. I religiosi dovevano essere uniti a quelli delle Grazie in Milano, o di Pavia, o di Como, ma furono invece dispersi e, come allora dicevasi, secolarizzati. Alcuni di essi, dopo la dispersione, proseguirono tuttavia ad attendere in questa basilica al servigio ecclesiastico. Al presente nessun d'essi è più tra i viventi: l'ultimo che di qua dipartissi fu Giuseppe Annone, nomo pio e dotto, ispettore delle scuole elementari in Milano, il quale morì a'3 di giugno dell'anno 1835, e fu con Tommaso Perti da Como, uno degli ultimi religiosi che vennero aggregati a questa corporazione nell'anno 1775.

La giurisdizione parrocchiale fu posta in questa basilica nell'anno 1787, allorchè per ordine dell'imperatore Giuseppe II, dovendosi ridurre a sole trenta il numero delle parrocchie di Milano, su data ad esse una diversa distribuzione. Nel giorno 25 dicembre di tale anno incominciò ad esercitarvisi la giurisdizione parrocchiale, e il primo parroco su il P. M. domenicano Giuseppe M. Balletti, che poi morì nel 1817 (a), e cui su dato successore il vivente don Giuseppe Bonanomi prete secolare. Ma il Balletti, in causa sorse delle vicende politiche, onde surono agitati i suoi tempi, non ebbe mai l'instituzione canonica nella parrocchia, sicchè il primo curato instituito canonicamente è l'attuale, la cui elezione seguì a' 28 gennajo dell'anno 1818.

Resta ora ch'io dica del modo con cui raccolsi le inscrizioni che illustro. La prima mia cura fu di copiare esattamente sul luogo, riscontrandole poi più e più volte, e finchè non fui certo dell'esattezza della mia lezione, quelle che tuttora esistono nella chiesa e nei luoghi annessi. Le altre, che più ora non sono, trassi per la maggior parte dall'opera del P. Giuseppe Allegranza: De Sepulcris christianis in aedibus sacris, etc. (Mediol. 1783); alcun'altra da' manoscritti che ritrovai nei meschini avanzi dell'archivio di questo convento; e dell'esattezza della lezione così di queste ultime, come di quelle conservateci nell'opera De Sepulcris, io non saprei che dire. L'Allegranza medesimo che nella succitata sua opera tanto si vanta amante dell' esattezza nel riportare epigrafi, e chiama Puccinelli ed Argelati corruttori di epitaffi, era forse poco men ch'essi seguace di tale desiderata esattezza, come ho dovuto convincermi nel riscontrare coll'opera De Sepulcris le inscrizioni tuttora esistenti in sant' Eustorgio. Inesatto nel riportare quali sono

<sup>(</sup>a) Giuseppe Maria Balletti nativo di Crema, morl a Milano d'anni 76 ai tre dicembre 1817. Fu uomo di soda pietà e non isfornito di cognizioni, specialmente nella scienza teologica di cui fu maestro nell'ordine domenicano. È ricordato il suo nome nell'opuscolo seguente da me veduto: Angelo apocalypsis, Hispaniarum apostolo, Italia protectori, taumaturgo Europae Vincentio Ferrerio, viro sanctissimo ordinis praedicatorum, clericus Vincentius Piroja ex Vania has ex logica et metaphysica nuncupat theses quas more academico ab objectis vindicavit. Novariae apud pp. ord. praed. die IV junii moccumu; suppetias ferente R. P. Iosepho Maria Balletti philos lect. Alcune epigrafi in memoria del Balletti leggonsi nel Fasciculum inscriptionum del Ch. P. Andrea Borda domenicano (pag. 106, 107, 146).

sulla pietra i punti e le abbreviature, nel seguire la divisione delle linee, Allegranza tralasciò talora lettere o parole, sostituì una ad altra sigla, ommise persino qualche linea. Ciò mi persuade che egli il più delle volte facea copiare da altri, anzichè occuparvisi egli medesimo, le inscrizioni: mancanza imperdonabile ad un archeologo.

Ma non credo nemmeno con ciò di aver qui raccolta ne tutta, nè la maggior quantità delle epigrafi che furono in sant'Eustorgio, e che le molte e varie vicende dei tempi in differenti epoche vi fecero disparire. E nè l'Allegranza nè gli altri che scrissero delle cose milanesi e di quelle di questo illustre cenobio ci raccolsero tutte e neppure una buona parte delle inscrizioni che in esso esistevano. Ricorda il padre domenicano Francesco della Valle, nel già citato manoscritto suo libercolo intitolato: Cronica de'stabili possessi dei RR. PP. di santo Eustorgio dell'ordine de' Predicatori dal suo primo ingresso nella città di Milano dall'anno 1217 sino all'anno del 1633, che il primo chiostro di questo cenobio possedeva « antiche a numerose sepolture de'nobili, con che in ogni parte restava « adorno, et detto è chiostro de' morti, vedendosi in pietre antiche inscrittioni delle fameglie. Nell'ala a mezza notte « de' signori Bossi, Bascape, Pietrasanta, Capitani, Albairati, - Soresini, Pagani, Bonvicini, Maltagliati, Orombelli, Merati, - Sesti, Arenghi, Ghisolfi, Terzaghi, Advocati, Crivelli, Conti, " Corti, Crotti, Carcani, Pellucchi, Veraderi, Moroni, Balle-« streri, Bocchi, Focchi, Bardanigi, Gorgonzoli. Nell'ala al-" l'oriente, de' Signori, Castelli, Piantini, Pusterli, Borri, Manzoli, Scaccabarozzi, Casati, Paradisi, Turati, Venzaghi, Ala zati, Cesati, Agliati, Astolfi, Manzi, Trivulzi, Lodi, Verri, « Olgiati, Settali, Alipranti; d'Ottone Mandello, d'Andrighetto « Marcellino, di Squarcino Borro, capitani generali d'eserciti « della nobiltà di Milano, et del vescovo fra Melchior Crivello. « Nell'ala all'occidente de' signori Corvi, Aliverti, Lovini, Loa nati, Lampugnani, Novati, Besozzi, Landriani, Pozzobonelli, « Mariani, Porri, Carcani, Biraghi, Cervignani. Nell'ala a mezzo a giorno de' signori Medici, Giossani, Vecchi, Baldroffi, Ferrari, Pozzi, Tesseri, Piatti, Fiami, Vigorelli, Subinaghi, Giu« dici, Anoni, Crivelli, Venzaghi, Brivi; et d'altri molti per « antichità di corrose lettere in rotte pietre incognoscibili ».

Ora di tali memorie poche assai sono a noi pervenute, come dallo scorrere queste illustrazioni si potra comprendere.

Non debbo tacere, entrando a parlare della basilica Eustorgiana, dell'onore che al suo autico convento crebbero molti uomini che in diverse epoche vi fiorirono illustri o per santità di vita, o per dignità di cariche sostenute, o per dottrina. Fra gli uomini di encomiati costumi ch'ebbero qui tomba si annoverano il martire veronese s. Pietro (inscrizione 76 e segg.); fr. Robaldo discepolo di s. Domenico (inscrizione 61): certo fr. Arrighino morto in Milano nel 1288, celebre, a detta di Leandro Alberti, per virtù e miracoli; un frate Ardizo Solaro, nonchè Giacobo Suttono o Sitono, morto in Candia nel 1220, ricordato nel Martirologio del Bosca, siccome quello che fu dallo stesso s. Domenico preposto in Milano a' suoi frati nel 1218, ed Angiolo Bescape di lui contemporaneo entrambi milanesi, uomini di molte lettere e di pari pietà; un p. m. Francesco Goraccio già confessore della regina di Francia. morto nel 6 aprile 1603 con dati evidenti (secondo il Della Valle) di santità dopo somma integrità che lungamente professato aveva; finalmente un Giacinto Perlasca da Barge novizio studente, mancato a' vivi l'anno 1623 con grande venerazione del popolo, e con fama di operati prodigi. Onorò questo convento del pari un Nicolò Bocasino trivigiano che vi fu studente per sei anni, e che divenuto poscia cardinale e papa, morì nel 1304, e ottenne indi il titolo di beato (inscrizione 119). Fra' vescovi che furono alunni di questo monistero, la storia annovera un fr. Pace da Vedano, già inquisitore, poi vescovo di Trieste nel 1331, e a lui contemporaneo un Giovanni Montecucco, pure inquisitore e poi vescovo di Bobio, un Pietro da Robbiano piacentino anch'esso vescovo di Bobio nel 1296, fratello, a quanto pare, d'altro frate in sant' Eustorgio Beltramo da Robbiano, che fu sovrastante alla fabbrica del tempio; = Ugolino di s. Marco vescovo di Cremona, che nel 1337 consecrò in questa chiesa un altare a s. Stefano, ed altro a sant' Eufrano, del quale ultimo, non

più esistente, ignorasi il sito preciso. E si annoverano inoltre Bartolomeo Carta vescovo di Piacenza; Ambrogio di Abbiate, eletto nel 1402 arcivescovo di Metelis nell'Egitto, il quale consecrò in questa chiesa l'altare de' Magi, la cappella di s. Martino e l'altare della sagristia; — Bonifacio Lambro; — Matteo Olmo, che fu inquisitore nel 1496 in Milano, poi vescovo di Laodicea; — Melchior Crivello vescovo di Tagaste (inscrizione 147); — Sebastiano Cattaneo vescovo di Chiems (inscrizione 148).

Fra gli alunni poi di questo chiostro che si resero illustri collo studio delle lettere o delle scienze, vogliono essere specialmente ricordati Giovanni Lampugnano; Giovanni da Oppreno, ossia da Oreno, scrittore verso il 1270, di cui parla l'Argelati; Matteo Gritti; Silvestro da Milano; Stefanardo da Vimercato (di cui il Tiraboschi nella Letterat. Ital. vol. VI), il quale alla fine del secolo XIII fu priore di questo convento ove morì nel 12'07, e fu ad un tempo celebre verseggiatore, storico, e il primo che in Milano leggesse pubblicamente teologia (1296); = un Moneta da Cremona, dottissimo legista, inquisitore a Milano nel 1228, del quale è menzione a fol. 104 della Cremona letterata dell'Arese: = il già ricordato Galvano Fiamma, lettore nell'università di Pavia, assai caro a'Visconti, noto per le suc cronache sino a noi pervenute, rampollo d'illustre famiglia, vissuto dal 1283 al 1344. — Nel secolo XVI si distinsero Lodovico Codebò teologo (inscrizione 67), Gaspare Bugati storico (inscrizioni 60, 61); = e nel successivo Stefano Mantegazza, morto di peste nel 1630, il quale descrisse i suoi viaggi in terra santa; = Giambattista Allegranza teologo, priore nel 1672 del monistero, morto nell'anno 1720: = Giuseppe-Maria Visconte celebre oratore, defunto nel 1694 (inscrizione 25), = e in tempi a noi più vicini Giuseppe Allegranza archeologo vissuto sino al 1786.

Nè merita silenzio, benchè antico, il fatto di Ugolino Pusterla, priore che fu di questo convento nel 1255, ed uno dei quattro elettori del podestà di Milano, il quale per calmare il reciproco accanimento de' Guelfi e Ghibellini, che a' suoi tempi desolava le città ed i paesi, dopo avere inutil-

mente adoperato quanto seppe il consiglio, si espose egli stesso inerme in mezzo alle, torme de' combattenti, pregandoli, come scrive il Valle, dacchè sitibondi restavano di domestico sangue, tutto il loro sdegno contro di lui solo sfogassero.

Dalla tradizione che vuole illustrati i dintorni di questa chiesa per le predicazioni di san Barnaba, avvenne che alcuni secoli fa s'introducesse il costume, protratto fin quasi a' nostri giorni, di far entrare i nuovi arcivescovi di Milano dalla porta Ticinese, vicina a questa basilica e alla fonte che pretendesi onorata dal santo apostolo. Il prelato era condotto alla basilica eustorgiana, ove fra la pompa più solenne riceveva dai padri domenicani gli abiti pontificali. La ceremonia che qui ebbe luogo all'ingresso degli arcivescovi Federigo Caccia (1690), Giuseppe Archinto (1701), Benedetto Odescalchi (1715), Giuseppe Pozzobonelli (1744), Filippo Visconti (1784), trovasi descritta in appositi atti esistenti in copia nell'archivio del Fondo di Religione. Conservasi tuttora in questa chiesa e si espone a pubblica vista talora sugli altari il rocchetto che san Carlo Borromeo in occasione di un tale suo ingresso qui ebbe a lasciare.

Premessi questi cenni storici, passo alla esposizione delle epigrafi nel che consiste il principale del mio lavoro. Di questo io non vorrò farmi il giudice nè l'apologista: io non pretendo lodi, nè sprezzo le ragionevoli censure: soltanto prego chiunque abbia a vederlo perchè non voglia in pochi istanti di lettura giudicare di uno scritto che lunga pazienza e fatica costava al suo autore.

Nel riportare il testo delle epigrafi si è seguita scrupolosamente l'ortografia loro, la disposizione delle linee, la punteggiatura, le abbreviature, le scorrezioni, quali le offre il marmo. Le inscrizioni ormai perdute ed i supplimenti alle mutile si pongono in carattere corsivo minuscolo.

. • . • .

## SANT' EUSTORGIO

T.

## ESTERNO DELLA CHIESA.

#### FACCIATA PRINCIPALE VERSO LA PIAZZA

INSCRIZIONE 1. - SULLA PORTA DI MEZZO.

 $\mathbf{D} \cdot \mathbf{0} \cdot \mathbf{M} \cdot$ 

TEMPLVM · S · EVSTORGII
TITVLO · BASILICAE · SS · REGVM
OB · ASSERVATA · DIV · EORVM · CORPORA
INSIGNITVM
PLVRIMORVM · SANCTORVM · LIPSANIS
VENERABILE
S · PETRI · MARTYRIS · ORD · PRAED ·
CONCIONIBVS · MIRACVLIS · SEPVLCRO
CLARISSIMVM

#### Versione.

« A Dio ottimo massimo. Tempio di santo Eustorgio insignito del titolo di basilica dei santi Re, pei loro corpi quivi lungamente conservati, venerabile per le reliquie di molti santi, chiarissimo pei sermoni, pei miracoli, pel sepolcro di s. Pietro martire dell'Ordine dei Predicatori ».

È questa epigrafe incisa su marmo bianco, e su qui posta verso la fine del secolo XVII, allorchè dall'architetto Francesco Ricchini venne risatta gossamente la porta. Sotto di essa leggesi il motto scritturale DOMUS MEA DOMUS ORATIONIS.

Del titolo di basilica dei Re che a questa chiesa fin da antichissimo tempo fu dato ho già detto nella prefazione, e dirò ancora nelle illustrazioni all'inscrizione 52. Anche delle molte sante reliquie che quivi conservavansi e conservansi, nonchè della celebrità venuta a questo tempio dalle concioni, dai miracoli e dal sepolero di s. Pietro martire dirò in appresso, e specialmente alle

inscrizioni 76, 77, 78, 79.

Fra le reliquie tuttora qui esistenti ho a ricordare i corpi de' santi Eugenio (inscrizione 93), Corona e Vittore (inscrizione 94), Onorato (inscrizione 110), Eustorgio I e Magno, dei quali ultimi due non leggesi in questo tempio alcuna epigrafe. Questi due antichi vescovi di Milano, morti l'uno nell'anno 331, l'altro nel 530, fuorno (secondo che scrive il domenicano Gaspare Bugati nella citata di lui Istoria inedita del convento di sant' Eustorgio) nel 1240 per cura di Leone da Perego arcivescovo di Milano, trasportati dal luogo ov' erano umilmente sepolti, in un'arca di marmo bifida, senz' alcuna memoria, nel sito detto anticamente il cimitero dei martiri, sotto l'altar maggiore da questo prelato consacrato. Leggesi anzi nel Bullarium Dominicanum, tom. I, pag. 180, il breve dell'Indulgenza da Papa Innocenzo IV concessa a chi visitava la chiesa di sant' Eustorgio in occasione della traslazione accennata. Ma nell'anno 1558 furono, giusta quanto scrive lo stesso Bugati, collocati « nella medesima arca marmorea di dietro del novo granu d'altare sotto il medesimo santuario come hoggi si uede, la « quale traslatione fece il nostro vescovo Tagastense » ( cioè Melchiorre Crivelli, di cui l'inscrizione 147). Ivi essi riposano ancora: più volte si è pensato farne una solenne traslazione, ma essa finora non è seguita. È poi antica tradizione, secondo che scrive il citato Bugati (Cron. mss. pag. 56), essere stati in questa chiesa sotto terra nascosti alcuni corpi santi e reliquie, fra i quali s. Liborio e s. Latino, l'uno martire e l'altro confessore, come pure è notato nel libro delle Reliquie di Milano che ordinò si facesse monsignor illustriss. Borromeo, ma ignote fin qui a noi; e come sappiamo essersi praticato alcuna volta nei primi tempi della Chiesa, e più sovente nel medio evo, all'oggetto d'impedire il derubamento, allora comune, delle spoglie sante. Vegg. Muratori, Dissertat. LVIII. Antiq. M. Aevi. Ed appoggia inoltre questa pia credenza al rinvenimento di molte ossa e sepolture sotterranee avvenuto nell'anno 1537 in questo tempio, come dirò nell'illustrazione all'epigrafe 91.

#### INSCRIZIONE 2.

Versione.

IN HAC AREA

S · PETRVS MARTYR ORD · PRÆD

MANICHAEOS

CORAM POPVLO DISPVTANTES

ELOQVENTIA PRODIGIIS

SAEPISSIME CONFVTAVIT

« In questa piazza s. Pietro martire dell'ordine de'predicatori assai di frequente coll'eloquenza e coi prodigii confutò i manichei disputanti alla presenza del popolo.

#### Inscrizione 3.

PERTINACISSIMO · HÆRETICORVM · ANTISTITE
PROVOCANTE
S · PETRVS · MARTYR · ORD · PRAED
NVBECVLAM · REPENTE · ACCIVIT

NVBECVLAM · REPENTE · ACCIVIT
CONCIONEM · INTER · AC · SOLEM
STARE · IVSSIT

#### Versione.

« Qui alla provocazione di un ostinatissimo antesignano degli eretici, a. Pietro martire dell'ordine dei predicatori fe' comparire all'improvviso una piccola nube, e le comandò di stare fra l'assemblea e il sole ».

Sorge nella piazza ch'è innanzi alla chiesa di sant'Eustorgio, e precisamente nell'angolo fra la chiesa e il monastero, un pulpito di cotto sostenuto da una colonnetta, sui due parapetti del quale furono dipinte verso la fine del secolo XVII, le inscrizioni ora citate. Questo pulpito venne qui innalzato nell'anno 1597 per ordine del governatore di Milano don Giovanni Velasco, invece di uno di legno, ch'era quello in cui veramente avea predicato il martire s. Pietro, e stava nel sito in cui ora è la porta del monastero.

L'inscrizione al num. 3 parla di un prodigio attribuito ad esso Santo, il quale, mentre predicava dal pulpito già accennato contro gli eretici, motteggiato da uno di loro con dire, che troppo era cocente il sole per tenere sermoni sulla pubblica piazza, avrebbe d'improvviso fatto comparire una nube che difese dall'eccessivo calore gli uditori. Così narrano alcuni scrittori delle vite de' santi, e pel primo un coevo dello stesso s. Pietro, cioè Tommaso da Lentino dell'ordine dei predicatori, autore, come dirò innanzi, d'una vita del Santo medesimo impressa anche nell'opera de' Bollandisti (tom. III, pag. 696, Acta sanctor, aprilis).

Dal pulpito di cotto che ora si vede, e su cui stanno le teste accennate epigrafi, due volte favello al popolo il cardinale Federico Borromeo. La prima nell'anno 1623 addi vent' otto ottobre, allorquando coll'assistenza del governatore e delle principali magistrature della città si recò a gittare la prima pietra per la fabbricazione della vicina chiesa di s. Barnaba al fonte; la seconda sette anni appresso, cioè nell'anno fatale della pestilenza (1630), allorquando i milanesi vennero processionalmente alla suddetta chiesa di s. Barnaba. Possono vedersi i Ragionamenti del Cardinale medessimo (vol. IV e X); il Rivola nella di lui Vita (pag. 575); il Lattuada (vol. III, pag. 186, 232); l'Allegranza (Notizie manoseritte); ed altri acrittori.

4

## INTERNO DELLA CHIESA

### A) NAVATA DESTRA DI CHI ENTRA.

#### CAPPELLA L.

### DELLA FAMIGLIA BRIVIO.

## Inscrizione 4.

REQESIT. IN. HOC. TY-VLO. MAG-VE ET. PRESTÂTISSIM. VIR. D. IACO
BYS TEFANYS. DE. BRIPPIO. EX. DVCALIB. T. TRATAR., ORDINAR. QSTO
RIB. QVI. DECESSIT. DIE. Z6. DECEBRIS. AI. 1484. CVI. VGOR. FYERAT
MAG.CA ET. HONESTISSIMA. DÑA. ANTONIA. DE. GALLARANIS. EX
QBVS. T. LYCEM. REANSERVT. D. FRANCISCYS. QVI. AD. GENITORIS
SVI. MAGISTRATV. SVCCESSIT. DÑS. ALVISIYS. I. V. INTERPRES
AC. IN. NYMERO. MAGISTROR, DVCALIV. REDITVV. EXTRA
ORDINARIAR., ASSYMPTYS. NEC. NON. ALEXANDER. DVCALIS
CAMERARIYS. AC. ARMORYM

#### Versione.

« Riposa in questa tomba il magnifico e prestantissimo personaggio sig. Giacomo Stefano di Brivio, uno dei questori ordinarii ducali delle entrate, il
quale morì nel giorno ventisei dicembre dell'anno 1484; cui era stata moglie
la magnifica ed onestissima signora Antonia de' Gallarani; dai quali rimasero
in luce il sig. Francesco che successo al suo genitore nel magistrato, il
sig. Luigi interprete d'ambe le leggi, ed assunto nel numero de' maestri delle
ducali rendite estraordinarie, nonche Alessandro cameriere ducale e prefetto
dell'esercito ».

Sotto il parapetto di elegante monumento sostenuto da quattro colonne a foggia di candelabro che sorge nella cappella, leggesi la presente epigrafe incassata nel muro, colle stesse abbreviature e imperiezioni da me qui riportate. Si comprende ch'essa non è finita, e che alla parola armorum dovea tener dietro, per lo meno, quella di dux, ductor, o praefectus, perchè in fatti l'Alessandro Brivio nominato nell'epigrafe fu prefetto dell'esercito.

Giacomo Stefano di Brivio uno degli ordinarii questori dell'entrate ducali di Milano, morto, come hassi dalla pietra, addì 26 dicembre 1484, con testamento in data 28 agosto dell'anno prece-

dente, rogato de Filippo Brena notajo milanese, avea ordinata la fabbrica di questa cappella dove volle esser sepolto; fabbrica condotta poi a termine dai tre figliuoli maschi ch'egli ebbe da Antonia de' Gallarani e che veggiam nominati nell'epigrafe. Questi innalzarono al padre il monumento che vedesi in questa cappella e a cui l'epigrafe si riferisce, e che si volle, come in fatto riusci, simile in tutto a quello che nell'anno innanzi era stato posto nella cappella della Vergine nella chiesa delle Grazie dal conte Gianfrancesco della Torre al vescovo di Cremona Giacomo Antonio della Torre. Conservavasi nella famiglia de' Brivii un estratto della convenzione dei tre figli ed eredi di Giacomo-Stefano fatta con Tommaso di Cazzanigo addì 13 maggio 1486 per l'erezione di questo monumento che dovea pagarsi con lire mille trecento imperiali.

Il mausoleo del Brivio fu esattamente descritto dal P. M. Giuseppe Allegranza in un manoscritto che presso di me si conserva. « E " sostenuto, egli scrive, da quattro capricciose colonne a forma di « candelabri dette alla tedesca, due davanti intere, le due al muro « per metà. Sorgono esse da un vaso lavorato, com'è tutto il ri-« manente de' marmi, con ornati eleganti a basso rilievo, il qual « vaso posa sopra il rispettivo piedestallo, arricchito nelle sue faca ciate di comparsa da otto medaglioni in marmo di Carrara, sei « de' quali rappresentano favole, e due altri teste d'Imperatori ro-« mani. Li piedestalli e le colonne sono di pietra nera, ma le me-« daglie, il vaso ed il gentil capitello composito sono di marmo « bianco, come lo è tutta la oblunga cassa delicatamente corniciata « che vi sovrincombe. Nel parapetto di questa stanno tre quadri « fianco che guarda l'introito della cappella è espressa l'annun-« ziazione, nel secondo, ch' è il primo in fronte dell'arca, la nascita « di Nostro Signore; siegue in mezzo l'Adorazione de' Magi e poi la « Circoncisione, quindi nell'altro fianco la fuga in Egitto. Ma que-« sta è di stucco, forse perchè ne fu rotto il marmo quando san " Carlo ordinò che si levassero e seppellissero in terra i cadaveri « nelle chiese elevati. Sopra l'arca si alza nel mezzo un tempietto « quadrato col fondo di pietra nera, da cui vengono due nere ca-« scate a poggiar su le estremità anteriori della stessa arca. Da-« vanti al tempietto è il busto bianco del Salvatore con due sta-« tuette intorno che lo adorano, e in cima della nera semicupola del tempietto la statua di Maria Vergine col divin Figlio in braccio ». Le armi dei Visconti e de' Brivii (quest'ultima consistente in due zampe di leone incrocicchiate), che stavano incastrate nel muro lateralmente al sarcofago, ora non si veggono più: l'inscrizione è, come dissi, incassata nel muro sotto il sarcofago stesso.

Neppure ora si leggono le parole: M.D.I.A.S.T.DE.BRIPPIO — 1489 — che furono interpretate: Monumentum dicavit Jacobo apostolo Stephanus de Brippio, le quali vedevansi nelli archi che sostengono la cupola: probabilmente perirono nei varii riattamenti che nello scorso secolo, ed anche nel presente, ebbe questa cappella. Il più recente ristauro avvenne nell'anno 1836 per cura del marchese Annibale Brivio, il quale la fece dipingere di nuovo, ornare di altare a foggia moderna, facendo altresì rinfrescare la pala di Ambrogio Borgognone rappresentante la Vergine in trono col Bambino sulle ginocchia e i santi Giacomo apostolo ed Enrico abate in due compartimenti che ora furono separati dalla pala e posti in due distinti quadretti a' due lati dell'altare.

Questa cappella fu da Stefano Brivio intitolata ai santi Giacomo apostolo, Enrico abate e Rocco, e di questo sant' Enrico, e del motivo per cui Stefano Brivio a lui pure intitolasse questa cappella, e di altre simili conghietture ha scritto il p. Allegranza nel già citato suo manoscritto; ma le sue ricerche per nulla fanno

al presente argomento.

Quanto ai figli di Giacomo-Stefano nominati nell'epigrafe, altro non trovo a notare, se non che Francesco, questore anch' egli dopo la morte del padre, e feudatario di Marignano, fu marito di Margarita Landriani e mort intorno al 1500. Da lui discende la famiglia Brivio attualmente esistente in Milano. Luigi fu lettore d'ambe le leggi nell'università di Pavia, senatore e membro del collegio dei giudici, cavalieri e conti di Milano dal 1489 al 1509. Ebbe in moglie Lodovica Crivelli. Alessandro cameriere ducale e prefetto dell'esercito fu marito a Lucrezia Visconti. Il ramo dei Brivii da lui discendenti è già estinto (a).

<sup>(</sup>a) I seguenti atti da me veduti nell'Archivio del Fondo di Religione in Milano ricordano le beneficenze di altri personaggi della famiglia Brivio a questo tempio:

<sup>1576: 15</sup> settembre: Pateat del testamento (rog. Cesare Ceretti) di Girolamo Brivio: Vuol essere sepolto in questa chiesa, cui lascia annue lire 15. 15 sulla Ferma del Sale per due annuali in perpetuo con venti messe nella cappella de' Brivii; e lascia pure per l'altare della cappella un pallio colle insegue della famiglia in esso dipinte.

<sup>1524: 6</sup> agosto: Testamento di Luigi Brivio (rog. Bartol. Ferrario): Lascia in perpetuo annue lire 10. 4.

<sup>1699: 5</sup> settembre: Simile di Annibale Brivio, G. C. C. (rog. Carlo Car-cano): Lascia una messa quotidiana per dicci anni nella cappella de' Brivii.

IO.BAPTISTA MARONVS
AD XV·LVSTRVM ÆTATE PROTRACTA
PIETATIS FAMAM SACRAVIT ÆTERNITATI
VNIVERSALI HÆREDE INSTITVTO HOC COENOBIO
BINA SIBI MISSAR, SVFFRAGIA SERVAVIT
IN PERPETVVM

ALTERAM AD S.PETRI SCALDASOLIS TEMPLVM
CVIVS FESTO SVMPTVOSIVS CELEBRANDO
LIBRAS CCCC. ANNVATIM LEGAVIT
PICTIS ELARGITIS TABVLIS CLAVSTRO EXORNANDO
EADEM STATVIT DIE

XII PVELLAS SINGVLAS LIBRIS C·DOTANDAS
GYMNASIVM QVOQ, LITERIS ET PIETATE FORMANDIS
L·PAVPERIBVS PVERIS APERIRI
D·ELIGII FESTO

QVOTANNIS ANTE ROSARII ARAM LITARI
POST DEFVNCTOR, OFFICIVM SOLEMNEM HOSTIAM
YSDEM PVERIS ACCENSAS FACES TENENTIBVS
ALIAS ET XII MISSAS CELEBRARI DE REQV'EM
HÆCQ, OMNIA

SVB POENA EXCOIC® LATAE
A SS® D·N·PAPA ALEXANDRO VII
OBSERVARI MANDAVIT
AD TANTAE PIETATIS MONVMENTVM
D·EVSTORGII F.F. GRATISSIMI HÆREDES
BENEMERENTI VIRO·P·

#### Versione.

« Giovambatista Marone, protratta la vita sino al decimoquinto lustro, commise alla eternità la fama della di lui pietà. Instituito erede universale questo oenobio, riserbò a sè stesso in perpetuo il suffragio di due messe, e un'altra al tempio di san Pietro Scaldasole, per la più suntuosa celebrazione della cui festa legò annue lire quattrocento, ornando il chiostro di donati dipinti. Stabilì che si dotassero in quella medesima giornata dodici fanciulle, ciascheduna con lire cento, si aprisse inoltre una scuola ad informare nelle lettere e nella pietà cinquanta poveri fanciulli; nella festa di s. Eligio ogni anno si celebrasse solenne messa innanzi l'altare del Rosario dopo l'uffizio de' morti, tenendo frattanto quei fanciulli le torcie accese, e si celebrassero altre dodici messe di requie; e comandò che tutte queste cose venissero osservate sotto pena di scomunica pronunciata dal santissimo signor nostro Papa Alesandro settimo. In memoria di tanta pietà i frati di sant' Eustorgio eredi gratissimi posero all'uomo benemerito ».

Sul pilastro che separa la cappella Brivio da quella de' Torelli

sta questa epigrafe incisa su marmo nero.

Giambattista Marone cittadino milanese, uomo di soda pietà, su uno de' principali benefattori di questo cenobio che venne da lui, come narra l'inscrizione, instituito erede di tutte le sue facoltà. Egli era anche priore della confraternita de' Magi nell'anno 1635. L'inscrizione enumera inoltre le singole opere di pietà di questo uomo a favore della chiesa di sant'Eustorgio e dell'altra vicina di s. Pietro Scaldasole (a) e a beneficio della gioventù indigente, avendo egli instituito scuole pei maschi e doti per le femmine. Legò anche il Marone una numerosa collezione di quadri alla basilica Eustorgiana, i quali furono appesi alla parete della sagristia, e veggonvisi tuttora, distinguendosene fra essi alcuni de' fratelli Procaccini, oltre la strage degl'Innocenti, opera di Gio. Cristoforo Storer, che ora sta sopra la porta maggiore nell'interno della chiesa. Fra essi vedesi pure il ritratto del benemerito donatore in figura intera al naturale, appeso sulla porta che dalla sagristia mette alla chiesa (b).

Il p. Allegranza nell'opera De Sepulcris christianis etc. p. 89, riporta anche altra inscrizione che un tempo dovea esistere in questa chiesa e in cui è nominato il Marone. Essa è la seguente:

(b) Sul muro laterale fuori della cappella di sant'Eugenio è appeso un dipinto di non cattivo autore, rappresentante la decollazione di san Giovanna Battista. Sulla cornice leggesi questa epigrafe: EX DONO D. IOAN BAPTI-

STÆ MARONI.

<sup>(</sup>a) La chiesa di s. Pietro Scaldasole, di cui restano antiche memorie in un ms. dell'Ambrosiana citato da Serviliano Lattuada (Descriz. di Milano, T. 3, p. 190), fu donata dagli antichi capi della chiesa milanese Rubaldo, Uberto, Galdino, Milone al tempio di sant'Eustorgio, apparendo da ciò che la edificazione di essa debba essere avvenuta non più tardi del secolo XII. Appartenne in seguito ad una pia confraternita che dicevasi de' disciplini ed anche scuolari romani, perchè celebravano i loro ufficii nel rito romano, anzichè nell'ambrosiano; e ad essi intorno l'anno 1558 si unirono altri divoti dello stesso rito che convenivano dapprima in una chiesuola di s. Martino al Corpo, prossima alla basilica di san Vittore, e la nuova congregazione incominciò a dirsi confraternita de'santi Pietro e Martino, come appare anche dalla memoria che leggesi sulla porta della casa al N. civico 3661 e che riferisco alla pag. 10. La chiesa di san Pietro Scaldasole, che più volte era stata riedificata e ristorata, e da ultimo anche nel 1728, fu nell'anno 1786, epoca dell'abolizione in Milano delle pie confraternite, chiusa al culto divino e quasi tosto atterrata; e nel sito d'essa sorgono private abitazioni.

#### Inscrizione 6.

io . baptista . maronvs
pio . marianvs . affectv
plvrima . vivens
et . seipsvm . moriens
obtvlit . rosario
obiit.xxvi.decembris.mdclv
vt . vivat . aeternvm
angelico . ave . praecare

#### Versione.

"A Giambattista Marone servo di Maria, per pio affetto offerse vivente molte cose e morendo se stesso al Rosario. Manco a' ventisei dicembre 1655. A lui coll'angelica salutazione si preghi l'eterna vita ».

Quanto alla scuola che il Marone institui pei fanciulli indigenti, questa fu aperta dapprima in una casa attigua al convento di sant'Eustorgio nell'angolo del borgo di Cittadella, sulla porta della quale casa leggevasi la memoria seguente scolpita in nero marmo, e riportata dal Lattuada T. III, pag. 234, Descrizione di Milano:

# Inscrizione 7.

joannes. baptista. maronvs
mediolani. optimvs. civis
et. pavpervm. egregivs: cvrator
pveris. qvinqvaginta
in. literis
ac. pietate. instrvendis
gymnasivm. hoc
proprio. apervit. aere
anno. MDCLXVI

# Versione.

« Giambattista Marone ottimo cittadino di Milano ed egregio benefattore de' poveri, nell'anno 1666 aperse col proprio danaro questa scuola per l'istruzione nelle lettere e nella pietà a cinquanta fanciulli ».

Ma nell'anno 1770 la scuola fu trasportata in sito più ampio, in una casa presso la chiesa di s. Pietro Scaldasole, ora al civico numero 3661, e sulla porta leggesi tuttora in memoria di ciò la seguente epigrafe scolpita su marmo nero:

#### INSCRIZIONE 8.

APERTVM · IAMDVDVM

IN · EVSTORGIANIS · AEDIBVS

QVINQVAGINTA · INOPIS · PVERIS

LITTERARIVM · LVDVM

EX · IO · BAPTISTAE · MARONI · TESTAMENTO

SS · PETRI · ET · MARTINI · SOCIETAS

HVC · TRANSTVLIT

ANNO · MDCCLXX ·

### Versione.

« La Confraternita de' santi Pietro e Martino qui trasportò nell'anno 1770 la scuola letteraria per cinquanta poveri fanciulli, molto tempo innanzi aperta nel locale di sant' Eustorgio per testamento di Giovambattista Marone ».

Nell' interno poi del cortile della casa stessa leggesi quest' altra memoria dipinta sul muro e circondata da fregi pure dipinti

INSCRIZIONE 9.

IO BAPTAE MARONI
MVNIFICENTIA
EGENIS PVERIS
LITTERARIIS ELEMENTIS ERVDIENDIS
SCHOLAE CONSTITUTAE

# Versione.

« Scuole dalla munificenza di Giovambattista Marone destinate all'istrazione de' giovanetti indigenti negli elementi delle lettere.

Cinquanta poveri fanciulli apprendevano in questa scuola diretta dai padri di sant' Eustorgio i principii del leggere, dello scrivere e dell'aritmetica. Le vicende dei tempi per le quali delle tante beneficenze del Marone quasi più non resta che la memoria, tolsero alla gioventù indigente anche questo vantaggio.

## CAPPELLA II.

# DELLA FAMIGLIA TORELLI.

# INSCRIZIONE 10.

Si qua sepulture te tangit cura viator Hac comes ossa Petrvs mole Thorellvs habet. Consiliis senioq. parens Guido vicit et armis Nestora par matri nec Thetis angvigere. Flos ego militie teneris sym dictys in annis Quodqve vir Eacides iam pver ipse fvi. Sphortia mille viros nobis svccvmbere vidit Primaq. virtvti palma dicata mee. O quotiens dixit dum vix credenda videret Da fors da vivat nec dedit illa div. Laudibus invidit nostris dulcemque ivventam Vvlsit et irato sis ait ore cinis. Mille quadringentis ego sexdemq. sub annis Felices mecvm sensi obiisse dies. Floridvs octo decemque dies numerabat aprilis Cvm tibi flos cecidit Carpia terra meus.

# Versione.

- « O passeggiero se in qualche modo ti cale di questa sepoltura, sappi che ha in questo monumento le spoglie il conte Pietro Torelli ».

  « Lo superò nel consiglio, nell'età e nelle armi il genitore Guido pari a
- Nestore, benche Teti non fosse eguale all'anguigera madre ».

  « Fino dalla tenera età io venni appellato il flore della milizia, e fanciullo ancora io fui quello che già adulto fu Achille ».
- « Sforza vide a noi soccombere mille valorosi, e la prima palma fu tributata al mio valore ».
- O quante volte egli disse mentre vedeva cose appena credibili: fa, o sorte, fa ch'ei viva, ma essa nol concesse più a lungo ».
   Invida delle nostre laudi troncò la dolce giovanessa, e con isdegnosa voce pronunció: sia polve ».
  - a Nell'anno 1416 io vidi sparirmi dinanzi i di felici ».
- « Diciotto giorni numerava il fiorente aprile quando il mio fiore in te cadde, o terra di Carpi.

Questa inscrizione dettata anche con qualche eleganza stava nella cappella di s. Domenico sotto il ricco e grazioso monumento che ivi si vede, e che l'epigrafe ci apprende appartenere a un Pietro Torelli, morto in Carpi nel fiore degli anni a' 18 di aprile 1416, ed a cui lo innalzò il proprio genitore, il conte Guido; il qual Guido, familiarissimo del duca di Milano Filippo Maria Visconti, per cattivarsi sempre più la benevolenza di questo che molta devozione mostrava a s. Pietro martire ed affezione a' frati predicatori, ed aveva indotti, come scrive il Bugati (Cronaca ms. di sant'Eustorgio, pag. 28), molti cavalieri alla divozione di questa chiesa, acquistata aveva intorno quel tempo la proprietà della cappella, di cui ora è parola, ed ivi avea deliberato fosse anche la

propria sepoltura.

Guido Torelli era figlio di Marsilio da Mantova, ramo di famiglia che discendeva dagli antichi signori di Ferrara, de' quali fu autore il rinomato Salinguerra. Militò dapprima sotto Galeazzo, Barnabo e Gio. Maria Visconti, indi venne al servigio del duca Filippo Maria (And. de' Bigli, Rer. mediol. histor. lib. III. — In Rer. Italic. Scripp., T. XIX. col 45). Questi nel 1428 confermò Guido nella signoria di Guastalla, concessagli già prima da Giovanni Maria Visconti, gli conferì il titolo comitale e la biscia nello stemma (Benamati, ist. di Guastalla, sol. 46). Guido, personaggio veramente magnanimo e generoso, sollevò Guastalla dallo squallore in cui da tanti anni era sommersa, e la di cui epoca è quella che incomincia a dar lustro maggiore alle cose Guastallesi. (Affo, Antichità e pregi della chiesa Guastallese. Parma, 1774). Egli su altresì in somma grazia al duca Filippo Maria (Decembrio, Vita Philippi M., pag. 35) e in tanta riputazione pel consiglio e pel valor guerriero, che quest'ultimo più volte gli assidò il comando delle sue armi, lo diè compagno al notissimo Francesco di Carmagnola nel reggere il freno alla cavalcatura di papa Martino V, venuto in Milano nel 1418, e nel 1424 lo elesse, in luogo del Carmagnola medesimo, a comandare la flotta navale da lui spedita dal porto di Genova contro gli Aragonesi, nel 1425 gli diede il comando della cavalleria contro i fiorentini, e nel 1431 lo inviò coll'armata navale contro i veneziani. Notabili sono a questo proposito la parole di Pier-Candido Decembrio nella vita di Filippo M. " Duces armorum, rei militaris peritia doctissimos et expertos ha-" buit . . . . . meruere et alii sub vexillo ejus, inter quos Siccus " Montagnana et Guido Torellus annumerandi sunt; alter consilio, « alter praelio utilior » (cap. XXVIX, pag. 12). Forse da tale stretta sua relazione col duca Filippo venne che a Guido medesimo fosse talora attribuito il cognome di Visconte, come si vede nell'atto di ratificazione della lega fra il duca medesimo e quello di Mantova Gian Francesco Gonzaga, in data 6 agosto 1438, riportata dal Dumont. Guido nel 1447 è indicato in un atto di conferma della tregua da lui fatta per Guastalla con Lodovico III marchese di Mantova. Morì in Milano nell' 8 luglio 1449 in età assai vecchia; secondo l'inscrizione, pari a quella di Nestore. Fu sepolto in Mantova nella chiesa di san Francesco.

La moglie di Guido Torelli era Orsina Visconti (anguigere matri, inscriz.) Assai si distinse ella per avvenenza, saggezza e coraggio, ed assai la loda il frate Filippo da Bergamo nell'opera De Claris Selectisque Mulieribus, n. 156, fol. 143, ed aggiunge essere la stessa uscita di vita nell'anno 1451. Appreso ella avea dal marito a sprezzare i pericoli e segnalarsi nel trattare le armi. Soprattutto poi si distinse nell'assedio di Guastalla posto da' veneziani nel 1426 nella guerra coi milanesi. Ella trovavasi allora a Parma. e non si tosto vi ebbe l'avviso che alla testa di molta truppa piombò sugli assedianti, e gli fugò dopo averli privati di oltre a cinquecento schiavoni, dei quali alcuni furono da essa medesima uccisi. Splendeva la lucida di lei armatura, splendeva l'imponente di lei sguardo; ella frenava un generoso destriero; il suo parlare era conciso, animato, eloquente. Ella era figlia di Antonio Visconte di Vercellino di Uberto, il quale Uberto è fratello di Matteo Visconte signore di Milano. Due rami ancora esistono in Milano discendenti da Giambattista fratello di Orsina.

Filippo da Bergamo nell'opera citata non nomina tra' figli di Orsina e di Guido Torelli il Pietro, accennate nella presente inscrizione e morto in Carpi nell'anno 1416. Nè alcun altro, fra i molti scrittori da me veduti che trattano della famiglia Torelli, ne fanno menzione. Io anzi credo d'essere il primo che abbia reso pubblico il di lui nome. Ma non ho potuto chiarire come avvenisse la sua morte in Carpi, se questa fosse o no paturale, qual età egli allora contasse, in quali fatti d'armi si fosse segnalato sotto il comando di Sforza, come sembra aversi dall'inscrizione: Sphortia mille viros ecc. Il frate Filippo annovera tuttavia tre altri figli dei suddetti conjugi, cioè Cristoforo, Pietro Guido ed Antonio. I due primi di questi (morto il genitore) divisero fra loro il patrimonio di esso con istrumento in data 25 settembre 1450, rogato da Pietro d'Ornate notajo milanese. - Di Pietro nulla sappiamo oltre quanto dice l'inscrizione, e ad essa, e verosimilmente all'affetto del padre che l'avrà ordinata, resti la fede delle virtù militari del figlio. — Cristoforo, detto anche Torellino, in età di soli 18 anni su nel 1427 alla battaglia di Gottolengo, come scrive Andrea de' Bigli (op. cit., lin. 6, col. 99). Fu poi nella corte ducale di Filippo Maria Visconte (Decembrio, op. cit., cap. 64), e condottiere delle truppe ducali nella Romagna fu l'anno 1435 (Giulini, tom. XII). Abitava in Milano a s. Giovanni sul Muro ed avea possedimento nel luogo di Castellazzo presso Rho. Testò in

Carpi nell'anno 1460 e nel successivo mori in Milano in età di soli anni 51. — Antonia di lui sorella ebbe a marito Pietro M. Rossi signore di Parma, condottiere ai servigi del duca di Milano Filippo Maria Visconte, del quale Rossi, morto d'anni 80 nel 1482, può vedersi la vita e la fine infelice nel fasc. XXIII, tav. III dell'opera insigne delle Famiglie celebri italiane del conte Litta.

Tolgo l'inscrizione presente dall'opera De Sepulcris del P. Allegranza (pag. 97), il quale pretende correggere il Puccinelli che diversamente avevala riportata nelle Memorie antiche di Milano, pag. 90, n. 27. Disgrazia che il marmo perisse nel riattamento del suolo della cappella, sicchè ora non si possa chiarire il fatto e vedere se la correzione dell'Allegranza fosse esatta. Veramente il 3 e il 4 verso offrono qualche oscurità, per cui inclinerei a pensare che neppure l'Allegranza avesse letto bene. Sembra tuttavia che il senso sia questo: che il giovane Torelli fu superato nel consiglio e negli anni dal padre vissuto quanto Nestore, mentre la madre Anguigera (cioè della stirpe dei Visconti) era vissuta più che Teti.

Il magnifico monumento del giovane Torelli sorge al lato del vangelo della cappella già accennata. È tutto di marmo. Consta di un'arca sostenuta da sei colonne spirali di egregio lavoro, disposte a due a due parallellamente e poggianti sulla schiena di tre leoni incurvati. Sovra l'arca un lungo padiglione scende dall'alto: sulla cima di esso vedesi il Radre eterno seduto in un tempietto circondato da tre angioletti: sul sarcofago giace distesa la figura affatto giovanile del Torelli: egli è in un abito militare e stringe nelle mani una lunga e larga spada: il parapetto ed i fianchi dell'arca sono ornati di sei nicchie gotiche con entro altrettante statuine di santi, e nel mezzo del parapetto vedesi in un'altra nicchia la Vergine sedente col Puttino in grembo e Pietro Torelli curvato a' suoi piedi. Sembra che nel lembo dell'arca esistesse qualche inscrizione: ora più nulla si legge. Neppure leggonsi ora le parole CO: PE: TO (Comes Petruso Trellus), le quali erano altra volta sotto l'insegna de' Visconti che stava nel nuro sopra il sarcofago; e l'insegna stessa già accennata, e molte altre de' Torelli e de' Visconti consistenti in bisce, leoni rampanti, tori fuggenti, bande con mezzelune, ecc., che stavano attorno il padiglione e sull'arca, furono sacrilegamente cassate nelle vicende politiche della fine del secolo andato. Uno schizzo di questo monumento vedesi nell'Archeologia Britannica, vol. XVIII, p. I, pag. 194. Ivi è accennato come il deposito di Matteo Visconte, equivoco forse nato dall'essersi veduto in alcuno degli stemmi che lo ornavano la biscia viscontea, in memoria di Orsina Visconti madre del Torelli.

Mantova. Morì in Milano nell'8 luglio 1449 in età assai vecchia, secondo l'inscrizione, pari a quella di Nestore. Fu sepolto in Mantova nella chiesa di s. Francesco.

La moglie di Guido Torelli era Orsina Visconti (anguigere matri, inscriz.). Assai si distinse ella per avvenenza, saggezza e coraggio, ed assai la loda il frate Filippo da Bergamo nell'opera De Claris Selectisque Mulieribus, n. 156, fol. 143, ed aggiunge essere la stessa uscita di vita nell'anno 1451. Appreso ella avea dal marito a sprezzare i pericoli e segnalarsi nel trattare le armi. Soprattutto poi si distinse nell'assedio di Guastalla posto da' veneziani nel 1426 nella guerra coi milanesi. Ella trovavasi allora a Parma, e non si tosto vi ebbe l'avviso che alla testa di molta truppa piombò sugli assedianti, e li fugò dopo averli privati di oltre a cinquecento schiavoni, de' quali alcuni furono da essa medesima uccisi. Splendeva la lucida di lei armatura, splendeva l'imponente di lei sguardo; ella frenava un generoso destriero; il suo parlare era conciso, animato, eloquente. Ella era figlia di Antonio Visconte di Vercellino di Uberto, il quale Uberto è fratello di Matteo Visconte signore di Milano. Due rami ancora esistono in Milano discendenti da Giambattista fratello di Orsina.

Filippo da Bergamo nell'opera citata non nomina tra' figli di Orsina e di Guido Torelli il Pietro, accennato nella presente inscrizione e morto in Carpi nell'anno 1416. Ne alcun altro, fra i molti scrittori da me veduti che trattano della famiglia Torelli, ne fanno menzione. Io anzi credo d'essere il primo che abbia reso pubblico il di lui nome. Ma non ho potuto chiarire come avvenisse la sua morte in Carpi, se questa fosse o no naturale, qual età egli allora contasse, in quali fatti d'armi si fosse segnalato sotto il comando di Sforza, come sembra aversi dall'inscrizione: Sphortia mille viros ecc. Il frate Filippo annovera tuttavia tre altri figli dei suddetti conjugi, cioè Cristoforo, Pietro-Guido ed Antonia. I dae primi di questi (morto il genitore) divisero fra loro il patrimonio di esso eon istromento in data 25 settembre 1450; rogato da Pietro d'Ornate notajo milanese. — Di Pietro nulla sappiamo oltre quanto dice l'inscrizione, e ad essa, e verosimilmente all'affetto del padre che l'avrà ordinata, resti la fede delle virtù militari del figlio. — Cristoforo, detto anche Torellino, in età di soli 18 anni su nel 1427 alla battaglia di Gottolengo, come scrive Andrea de' Bigli (op. cit., lin. 6, col. 99). Fu poi nella corte ducale di Filippo-Maria Visconte (Decembrio, op. cit., cap. 64), e condottiere delle truppe ducali nella Romagna fu l'anno 1435 (Giulini, tom. XII). Abitava in Milano a s. Giovanni sul Muro ed avea possedimento nel luogo di Castellazzo presso Rho. Testò in

Carpi nell'anno 1460 e nel successivo morì in Milano in età di soli anni 51. — Antonia di lui sorella ebbe a marito Pietro M. Rossi signore di Parma, condottiere ai servigi del duca di Milano Filippo-Maria Visconte, del quale Rossi, morto d'anni 80 nel 1482, può vedersi la vita e la fine infelice nel fasc. XXIII, tav. III dell'opera insigne delle Famiglie celebri italiane del conte Litta.

Tolgo l'inscrizione presente dall'opera De Sepulcris del P. Allegranza (pag. 97), il quale pretende correggere il Puccinelli che diversamente avevala riportata nelle Memorie antiche di Milano, pag. 90, n. 27. Disgrazia che il marmo perisse nel riattamento del suolo della cappella, sicchè ora non si possa chiarire il fatto e vedere se la correzione dell'Allegranza fosse esatta. Veramente il terzo e il quarto verso offrono qualche oscurità, per cui inclinerei a pensare che neppure l'Allegranza avesse letto bene. Sembra tuttavia che il senso sia questo: che il giovane Torelli fu superato nel consiglio e negli anni dal padre vissuto quanto Nestore, mentre la madre Anguigera (cioè della stirpe dei Visconti) era vis-

suta più che Teti.

Il magnifico monumento del giovane Torelli sorge al lato del vangelo della cappella già accennata. È tutto di marmo. Consta di un' arca sostenuta da sei colonne spirali di egregio lavoro, disposte a due a due paralellamente e poggianti sulla schiena di tre leoni incurvati. Sovra l'arca un lungo padiglione scende dall'alto: sulla cima di esso vedesi il Padre eterno seduto in un tempietto circondato da tre angioletti: sul sarcofago giace distesa la figura affatto giovanile del Torelli: egli è in abito militare e stringe nelle mani una lunga e larga spada: il parapetto ed i fianchi dell'arca sono ornati di sei nicchie gotiche con entro altrettante statuine di santi, e nel mezzo del parapetto vedesi in un' altra nicchia la Vergine sedente col Puttino in grembo e Pietro Torelli curvato a' suoi piedi. Sembra che nel lembo dell'arca esistesse qualche inscrizione: ora più nulla si legge. Neppure leggonsi ora le parole CO: PE: TO (Comes Petrus Torellus), le quali erano altra volta sotto l'insegna de' Visconti che stava nel muro sopra il sarcofago; e l'insegna stessa già accennata, e molte altre de' Torelli e de' Visconti consistenti in bisce, leoni rampanti, tori fuggenti, bande con mezzelune, ecc., che stavano attorno il padiglione e sull'arca furono sacrilegamente cassate nelle vicende politiche della fine del secolo andato. Uno schizzo di questo monumento vedesi nell'Archeologia Britannica, vol. XVIII, p. I, pag. 194. Ivi è accennato come il deposito di Matteo Visconte, equivoco forse nato dall'essersi veduto in alcuno degli stemmi che lo ornavano la biscia viscontea, in memoria di Orsina Visconti madre del Torelli.

#### CAPPELLA III.

### DEL ROSARIO.

Inscrizione 12. - Sul papimento innanzi l'altare.

Versione.

ANTIQVISSIMVM CAIMORVM FAMILIÆ SEPVLCRVM RESTAVRATVM ANNO · MDC · XVIII · « Aptichissimo sepolero della famiglia dei Caimi, ristorato l'anno 1618 ».

Nell'anno 1822 fu qui portata, come dirò poi, con altre epigrafi, anche la presente, ch'era nell'ora abbandonata cappella di sant'Ambrogio. Sulla lapide vedesi tuttora inciso lo stemma de'Caimi, consistente in uno scudo partito da una fascia, e sopra lo scudo una celata ed una corona di cui esce per metà un drago avente una fascia al collo e due corna sul capo.

Dell'antichissima famiglia de' Caimi nota per lunga serie d'illustri rampolli, molti ebbero sepoltura in questa chiesa di sant' Eustorgio, e precisamente nella cappella di sant'Ambrogio che da tale famiglia su avuta in proprietà nell'anno 1401. - Oltre i personaggi, di cui nelle epigrafi ai numeri 13, 14, 15, 16 trovo che qui furono sepolti senz'alcuna inscrizione, almeno per quanto è noto, Ottone Caimo qu. Giovanni marito di Dorotea Pirovano, morto alla fine del 1307, e Protaso (a) figlio di esso Ottone, che lasciò annue lire cinquanta per l'uffiziatura della già ricordata cappella di sant'Ambrogio, legato che da Giovannino di lui figliuolo, morto in Brescia a' 14 di luglio 1395, su accresciuto di annue moggia dieci di frumento, come dal testamento di esso Giovannino (negli atti di Tommaso de Medici notajo di Brescia) già esistente fra le carte dell'archivio di sant'Eustorgio. E venne pure un tale legato da Agnese degli Angosoli od Anguissoli, detta la Bella, moglie che fu del suddetto Giovannino (con testamento in data 21 aprile 1408 rog. Primolo di Venzago notajo di Milano), accresciuto di annue lire trecentoventi per tre messe quotidiane e due annuali perpetui. Parimenti al monastero di sant'Eustorgio furono legate con testamento in data 26 marzo 1574 rog. Clemente d'Arsago notajo milanese annue lire venticinque da Giambattista Caimo per esequie e messe.

Tutt' i documenti relativi a tali pie instituzioni, oggimai cessate,

<sup>(</sup>a) Protaso Caimo ha in questa cappella monumento, però senza epigrafe. Ne parlo nelle illustrazioni all'inscrizione n. 14.

esistevano negli atti del convento, come da memorie ch'io ebbi alle mani.

Non è a tacersi d'altro personaggio che assai lustro recò a questa famiglia, il B. Bernardino Caimo, di cui può vedersi il Wadingo ne' suoi annali. Egli nacque in Milano poco dopo il principio del secolo XV, e fin da' primi anni si distinse per dottrina e virtù. Nel 1478 era commissario in Terra Santa; nel 1483 nunzio del papa Sisto IV a Ferdinando V re di Spagna. Passato quindi a Varallo, pensò ad erigere colà un santuario, e ne ottenne da papa Innocenzo VIII a' 21 dicembre 1486 la facoltà, ed innaled in fatti nell'anno 1491 il santuario che poi chiamossi anche Sepolcro e Sacro monte. Assai gli giovarono all'uopo le sovvenzioni del nobile Milano, ossia Emiliano Scarognino di Varallo, facendone testimonianza la seguente epigrafe che leggesi tuttora sulla porta del santuatio: Magnificus Milanus Scarogninus hoc sepulcrum cum fabrica sibi contigua Christo posuit anno MCCCCXCI die septimo octobris — B. Bernardinus Caimus mediol. ordinis minorum de observantia sacra huius montis excogitavit loca, ut hic. Hierusalem videat qui peragrare nequit. — Bernardino soggiornò in Varallo dal 1403 al 1496, in cui vi morì assai religiosamente.

# INSCRIZIONE 13. - AL LATO DEL VANGELO.

#### BARTHOLAMEO CAIMO

PIETATE . BENEFICENTIA MAGNIFICENTIA Q CELEBRI ET FRANCISCI FERDINANDI DAVALI PISCAR . MARCH IN CATAPHACTOR . EQVITVM DYCATV VICARIO HIC VNA CVM IO . GASPARE ET HIERONYMO FRATRIB MILITARI VIRTVTE INSIGNIB

ACTIO Q. ATAVO QVI

#### AZINVS

DICTYS EST AVRATI ORDINIS EQVITE CETERIS Q. SVIS CONDITO

MARGARITA ABDVA VXOR ET FILII P.

V.A.XLVI.OB.PR.ID.FEB.

CID. ID. LXXI

#### Versione.

"A Bartolomeo Caimo, celebre per pietà, beneficenza e splendidezza, e vicario di Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara, nella condotta di corazzieri a cavallo, qui sepolto insieme coi fratelli Giovangaspare e Girolamoyinsigni pel valore militare, e coll'atavo Azzo, detto anche Azzino, cavaliere dell'ordine aurato, e con tutti gli altri suoi, Margherita d'Adda moglie e i figli posero. Visse anni 46, morì a' dodici febbrajo 1571 ».

Margarita d'Adda q. Erasmo insieme coi figli pone questa memoria al marito Bartolomeo Caimo e ad altri chiari personaggi della famiglia. Fra questi è il cavaliere aurato Azzo, detto anche Azzino, ossia Galeazzo, al quale anzi si attribuisce, non so poi con quanto fondamento, da Serviliano Lattuada (Descriz. di Milano, ivi 1737, in 8, t. III, pag. 203) la fabbrica della già ricordata cappella di sant'Ambrogio (ov' erano le ceneri de' Caimi e queste loro memorie) che si direbbe da lui edificata per ordine della duchessa Biancamaria Visconti.

# Inscrizione 14.

IIIBRONYMO . CAIMO . BARTHOL . FIL . I . C . COLL . VRBIS . PRAEFECTO
AD . PHILIPP . II . PATRIAE . LEGATO . ADV . FIS . QVAEST . SENATORI
PHILIPP . III . ET . IV . PER . ANN . XXIII

RER. ITAL. AC. GRAVISS. TOTIVS. MONARC. CONSILIARIO. CARISS.
MADRITI. APVD. CLERIC. MINIM. QYIBSCRNTI

QVOD . OTHO . EX . COMIT . CASP . FRATRE . NEPOS

QVAESTOR.SENAT.AC.REGENS.IBID.FATO.PREAVENT.NON.POTVIT ERASMYS.VTR.SIGN.REFEREND.PRAEP.INSIGN.COLL.S.M.SCALLENSIS APOS.AC.REG.OECONOM.GEN.IN.VNIVER.MEDIOLAN.DOMINIO PATRYO.OPTIME.MERITO.P.

M.D.C.LII.

# Versione.

« A Girolamo Caimo figlio di Bartolomeo, giureconsulto collegiato, vicario di provvisione, prefetto della città, oratore per la patria a Filippo II, avvocato fiscale, questore, senatore, consigliero carissimo nelle cose d'Italia e nelle più gravi di tutta la monarchia a Filippo III ed al IV per ventitre anni, deposto in Madrid presso i chierici minimi; poichè Ottone nipote, figlio de fratello conte Gaspare questore, senatore e pure reggente ivi (cioè in Madrid), prevenuto dalla morte non potè farlo, Erasmo referendario d'ambe le segnature, prevosto dell'insigne collegiata di santa Maria della Scala, apostolico e regio economo generale in tutto il dominio di Milano, pose al sio meritissimo. — 1652. — »

Girolamo Caimo su uno dei figli de' conjugi Bartolomeo II e Margarita d'Adda ricordati nella precedente inscrizione. Appartenne al collegio dei giureconsulti di Milano, su vicario di provvisione (praesectus urbis) nell'anno 1592, sostenne le parti di oratore per le città di Milano al re di Spagna Filippo II, su avvocato siscale, questore, senatore, consigliere per ventitrè anni dei principi Filippo III e Filippo IV, su conte di Turate e reggente nella

città di Madrid, ove a' 14 di agosto 1627 cessò di vivere in età di anni 69 e su deposto presso que' padri minimi. — L'Argelati (Bib. Scripp. Mediol., tom. I, part. II, pag. 259) e il Sitone (Theatr. eq. nobilit. p. 168) parlano di lui, e danno la seguente inscrizione siccome postagli in questa chiesa di sant'Eustorgio. Hieronymo . Caimo . Barthol . f. — patritio mediolanensi — ivrisc . ex . collegio sclec.ivd.—praefecto.urbis.aedilitia potestate — ad Philippum IV. Hisp . regem . Med . ducem . - pro . patria . sua . legato . advocato . fisc. . — quaestori . extraord . redit . — senatori regio. in. iis. quae. pertinent. — ad. res. italas. — aliisque . gravioribus . quibusque — consiliario — pietate . fide . scientia . rerum . usu — moderatione — morum . suavitate . conspicuus. - vixit . ann . LIX . decessit . XVI . Kal . sept -MDCCXVII.Otho.Caimus.Gasparis.f.senator — patruo, opt . mer . p — (a). Ma veramente questa memoria non fu mai, a quanto sembra, in questa chiesa, ed impariamo dall'inscrizione al n. 14 che Ottone Caimo qu. Gaspare, reggente egli pure di Madrid, avea bensì preparata un' epigrafe in onore dello zio da porgli in questa chiesa (e tal epigrafe è forse quella che l'Argelati e il Sitone riportano): ma colto dalla morte (fato praeventus, come dice l'insc.), non potè ciò eseguire, e il pio suo disegno fu invece adempiuto dal di lui fratello Erasmo nel 1652. Erasmo era referendario di ambe le segnature, regio economo generale in tutto il dominio di Milano, e prevosto dell'insigne collegiata di santa Maria della Scala. Un altro di lui fratello per nome Carlo fu protonotario apostolico e canonico della stessa collegiata, ove morendo nel 1647, ebbe epigrafe che ricordava le di lui beneficenze a quella chiesa. Gliela fece porre Erasmo stesso e può leggersi nella collezione dell'Archinto, pag. 44.

L'epigrafe che è segnata col n. 14 esiste incisa su nera pietra al lato del Vangelo della cappella sopra una delle porte laterali all'altare. Lo scultore fece per isbaglio preavent, anzichè praevent. (cioè praeventus).

Sopra di essa immediatamente vedesi, senz'alcuna inscrizione, un sarcofago di marmo bianco che si crede eretto da Giovanni Caimo a Protaso, nobile ed egregio milite, di lui genitore, intorno alla

<sup>(</sup>a) L'Allegranza nell'opera De Sepulcris non fa cenuo dell'inscrizione Hieronymo Caimo Bartholomaei filio ecc.; da me testè riportata sulla fede di Argelati e Sitoni, e tale di lui silenzio mi è un argomento di più a ritenere ch'essa in questa chiesa non abbia mai esistito.

metà del secolo XIV. Ho ricordato nelle illustrazioni all'inscriz. 12 le beneficenze di Protaso e del di lui figlio Giovanni a questa chiesa. Di Protaso ricorda il Giulini (Continuaz. I, 519) l'onorevole missione sostenuta nell'anno 1353 al congresso di Sarzana ove su spedito con Guglielmo Pallavicino nel mese di gennaio dall'arcivescovo Giovanni Visconte a trattare coi fiorentini d'una concordia, che fu eziandio conchiusa e stipulata nel marzo vegnente, e i cui atti furono prodotti dall'Ughelli nella vita dell'arcivescovo. Io credo poi che questo Protaso fosse quello stesso il quale, secondo il Giulini medesimo (ivi 363), aveva militato nel 1339 alla battaglia di Parabiago sotto gli ordini di Luchino Visconte da Nerviano; e probabilmente quel medesimo pure che nell'anno 1340 fu podestà in Asti, e che nelle antiche scritture è chiamato magnifico e potente personaggio, milite, onorevole capitano nel Piemonte dell'arcivescovo e signore di Milano Giovanni Visconte. Il sarcofago è immesso nel muro: lo sostengono quattro mensole: il parapetto di esso offre tre bassorilievi, cioè nel mezzo la Vergine seduta col Bambino fra le braccia, il quale benedice un milite genussesso (probabilmente Protaso Caimo), presso cui stanno i santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Pietro apostolo: nel compartimento a destra di chi guarda, santa Margherita, s. Giorgio, la Maddalena: in quello a sinistra i santi Pietro M., Giacomo, Paolo apostolo. Le statue di quattro santi che una volta stavano sopra il sarcofago, ora non si veggono più.

GASPARO CAIMO BARTOLOMÆI PRIMOGENITO SEXAGINTA VRBIS DECVRIONVM ET VTRIQVE REGIORVM QVAESTURVM ORDINI **ADSCRIPTO** REGIA PHILIPPI IV. MVNIFICENTIA TVRATI AC MESSINÆ COMITATY DECORATO CVM LAVRA BRIPPIA MATRONA ÆQVE NOBILI AC PIA VNDENA PROLE MELIORE EX EA.SVSCEPTA ET CVM BENEDICTO EQVITE HIEROSOLIMITANO AC ERASMO MILITARI VIRTVTE CLARO CARISSIMIS FRATRIBVS HIC OVIESCENTI AVGVSTINVS EQVES S. IACOBI A SPATA EX SEXAGINTA DECVRIONIBVS PEDITVM PRIMVM IN BELGIO LORICATÆ NEAPOLITANORVM TVRMÆ IN HAC DITIONE DVX TVM QVÆSTOR EXTRAORDINARIVS CVM FRANCISCA SIMONETA VXORE DILECTA HIC PARITER CONDITVS IN PARENTEM OPTIMVM PIETATIS PERENNE MONVMENTVM AB HOEREDE SVO PONENDVM IVSSIT.

#### Versione.

DECESSIT VI NOV. AN. M. DC. LII.

« A Gaspare Caimo primogenito di Bartolomeo, uno dei sessanta decurioni della città, ascritto ad entrambi gli ordini dei regii questori, per regia munificenza di Filippo IV, decorato della contea di Turate e di Massina, il quale qui riposa con Laura Brivio, matrona nobile del pari che pia, da eui ebbe undici figli maschi, e con Benedetto cavaliere gerosolimitano, ed Erasmo illustre pel valore militare, fratelli carissimi; Agostino cavaliere di s. Giacomo dalla Spada, uno de' sessanta decurioni, dapprima generale di fantì nel Belgio e dei corazzieri del regno di Napoli che trovavanai nello stato di Milano, indi questore estraordinario, qui parimente deposto colta diletta moglie Francesca Simonetta, comandò al suo erede di porre questo perenne monumento di pietà all'ottimo genitore. — Morì a' sei di novembre dell'anno 1652.

# Inserizione 16.

#### AET . MEMORIAE .

10 . BAPTISTAE . CAIMI . PATRITII ' INSVBRICI .

PRISCAE . FRVGALITATIS . VIRI .

BARTHOLOMAEI . ET . MARGARITAE . ABDVAE .

#### PILII .

QVI . HAVT . SEMEL . VRBIS . MEDIOL . VIII VIR . PVBLICAR . OPYM .

VIARVM . AC . MYLTIPLICIS . LOCI . PII.

CVRATOR . FVIT . .

INTER . MAGIST . EXTRAORD . QVAESTORES . ALLECTYS .

DIVIS PHILIPPO . III . ET . IV . PRINCIBIBVS .

APVD . SABAVDOS . DVCES . AC . REMPVB . GENVENSEM .

LEGATIONIB . PRO . EORYMDEM . MAX . REGYM .

DESIDERIIS . FVMCTVS .

VIXIT . ANNIS . LXXIII . FABVLAM . PEREGIT . XV . KAL . IV .

ANNO . MDG XXXVIII .

LYCRETIAE . CRASSAE . CONIVGI . BIVSDEM . INCOMPARABILI .

MARII . ET . PAVLAB . LATTVADAE . F .

IMPENETRABILIS . PVDICITIAE . MATRONAE .

VINIT ' AN . XL . PRID . ID . FEB . MORTEM . OBIIT .

MDCIX.

DON . GASPAR . CAIMVS . S . IACOBI . A . SPATA EQVES .

LEGIONIS . ITALICAE . TRIB .

VERCELLAR . PRO . D . PHILIP . IIII .

GVBERNATOR .

EX . LX . DEC . VABIS .

PARENTIB . OPT .

CVM . LACRYMIS . P .

A . CID ID CVIL . ID . MAII .

# Versione.

« All'eterna memoria di Giambattista Caimo patrizio d'Insubria, uomo di antica s'rugalità, figlio di Bartolomeo e Margarita d'Adda, il quale non una volta sola su uno degli otto conservatori di provvisione, giudice delle atrade ed amministratore di parecchi luoghi pii; appartenne all'ordine de' questori estraordinarii, sostenne legazioni pei monarchi Filippo III e IV, ai duchi di Savoja ed alla repubblica di Genova: visse anni settantatrè, compiè la sua carriera a' diciotto maggio dell'anno 1638; ed a Lucresia Crassa di lui moglie incomparabile, figlia di Mario e di Paola Lattuada, matrona d'impenetrabile pudiciaia, che visse anni quaranta, morì a' dodici sebbrajo 1609, don

Gaspare Caimo cavaliere di s. Giacomo della Spada, tribuno della legione italica, governatore di Vercelli in nome di Filippo IV, uno de' sessanta decurioni della città, pose con lagrime ai parenti ottimi nell'anno 1644 a' quindici di maggio.

Ai lati della cappella del Rosario sui due pilastri presso i cancelli sorgono queste due memorie una rimpetto all'altra, incise su marmo nero. Esse ricordano Gaspare, Giambattista, Benedetto ed Erasmo fratelli Caimi, qu. Bartolomeo II; Agostino figlio di Gaspare suddetto, e Gaspare figlio di Giambattista.

Gaspare di cui nell'inscrizione al n. 15, fu il primogenito dei figli di Bartolomeo II e Margarita d'Adda qu. Erasmo. Fu ascritto al collegio de' sessanta decurioni della città di Milano ed al duplice ordine de' regj questori; ebbe dal re di Spagna Filippo IV la contea di Turate e di Massina. piccoli villaggi a breve distanza da Milano, e cessò di vivere a' 6 di novembre del 1652. Colla moglie Laura Brivio d'illustre famiglia, procreò undici figli, fra' quali Agostino (che gli pose l'epigrafe) e che fu cavaliere dell'ordine Spagnuolo di sant' Iago, ed ebbe altre dignità ed onorificenze, ricordate nell'epigrafe.

Altri due figli di Gaspare Caimo, cioè Ottone ed Erasmo, son ricordati nell'epigrafe 14. Sui di lui fratelli Benedetto cavaliere

gerosolimitano ed Erasmo militare, nulla trovo a notare.

Giambattista Caimo, di cui l'inscrizione 16, altro dei figli di Gaspare, su giudice delle strade di Milano e curatore de' luoghi pii, su questore straordinario, e da Filippo III e Filippo IV re di Spagna spedito ambasciatore in Savoja ed alla repubblica di Genova. Nato nel 1565, morì nel 1638 a' sedici di maggio, essendogli sin dal 1609 premorta in età d'anni 40 la consorte, ch' era la nobile Lucrezia Crassi figlia di Mario-Alberto, e già vedova di Annibale Orombello.

Singolare è nell'epigrafe l'espressione Impenetrabilis pudicitiae matronae con cui si è voluto far elogio ai costumi di essa. Siccome donna di specchiata morigeratezza ella è nominata anche in un codice manoscritto del secolo XVII da me veduto, ed intitolato: De origine, antiquitate et nobilitate familiae Crasse mediolanensis; autore certo Gio. Francesco Bianchino. Ma non potendosi conoscere quale idea si avesse di certe penetrabilità in que' tempi, nè sapendosi alcun fatto positivo riguardo a questa donna, non si può dare veruna spiegazione al vocabolo, che perciò si è letteralmente tradotto.

SACELLO D. AMBROSII IN QVO NOBILIVM DE CAIMIS CINERES CONQVIEVERANT VETVSTATE CORRYPTO OPPORTVNITATE LOCI IN. ALIOS BASILICAE VSVS EXPETITO MARIA PHILIPPI F. VICECOMES QVAE ET CICERI NYPTA MARCH. DANIELI ALAE CYBIC. AVO. MATRONA CRYCIGERA AVLICA AVGVSTALIS PRAEPOSITA SACRAE DOMYS MARIAE ELISABETH SABAYDIAE VX. RAINERII ABCH. AVSTR. PROREGIS INSYBRIAE IVRA PATRONATYS ET SACERDOTII ET MONYMENTA MAIORYM CLARISSIMORYM EX HERREDITATE IGNATH COM. CAIMI CICERI MAGNI EIVS AVVNCYLI.O.M. INDE HYC TRANSTYLIT IN ROSARIANYM NOVO OPERE EXORNATYM AERE SYO DEVOVENS SE SANCTAE GENITBICI DEI ET AMBROSIO PARENTI YRBIS EN INCOLVMEN SI BONYM RABEAT SEPTENNEM PILIVM YNICYM

ACTYM EX LEGITIMA AVCTORITATE EX VOTO PAROCHI ET CVRATORYM FABRICAE MANDATYMQ. PVBLICIS TABVLIS MEDIOL. PER GEORGIVM DE CASTILLIA I . C . ROT . XIV . EAL . APR . MDCCCXXII .

#### Versione.

Resa guasta dal tempo la cappella di sant'Ambrogio ove riposavano le ceneri de' nobili Caimi, e per l'opportunità del sito destinata ad altri usi della basilica, Maria figlia di Filippo Visconti-Ciceri, moglie al marchese Daniele Ala, ciambellano imperiale, dama della Croce Stellata, dama del palazzo imperiale, maggiordoma di Maria-Elisabetta di Savoja moglie di Raineri, arciduca d'Austria, vicere dell' Insubria, di là trasportò i diritti di patronato e di sacerdozio e i monumenti de' grand' avi per l'eredità del conte Ignazio Caimi Ciceri di lei prozio benemeritissimo, nella cappella del Rosario a di lei spesa ornata di nuovi abbellimenti; offerendo se stessa alla santa Madre di Dio e ad Ambrogio padre della città, per avere salvo e buono l'unico di lei figlio settenne. Fatto di legittima autorità, a desiderio del parroco e dei fabbricieri, e stipulato in atto pubblico in Milano, col mezzo del giureconsulto e notajo Giorgio de Castillia, a' diciannove di marzo 1822.

Questa epigrafe dettata dall'ora su sacerdote e cavaliere Robustiano Gironi ricorda le innovazioni che in questi ultimi anni si secero in questa cappella. Si è detto che all'antica samiglia milanese de' Caimi apparteneva sino dall'anno 1401 la cappella di sant'Ambrogio, la qual esisteva in questa chiesa presso la piccola porta che mette al borgo di santa Croce. Ma ridotta essa cappella poco meno che rovinosa, il parroco di sant'Eustorgio pregò nell'anno 1822 la contessa Maria Visconti-Ciceri (nella quale per eredità satta dallo zio conte Ignazio Caimi-Ciceri n'era passato il giuspadronato) a trasportare il padronato stesso da quella in questa cappella del Rosario, ed avendovi essa annuito, qui si traspor-

tarono ancora in quell'anno le lapidi sepolcrali e le spoglie de' Caimi, l'antico mausoleo, già descritto, di Protaso Caimi (inscrizione 14) e un quadro con sant'Ambrogio a cavallo dipinto, per quanto si crede, da Ambrogio Figino, che stava nella vecchia cappella; e si stese su tale traslazione quell'istrumento negli atti del notajo Giorgio De Castillia di cui parla l'epigrafe, e che da me fu veduto in originale nell'archivio notarile di Milano.

La contessa Visconti-Ciceri cessò di vivere in Como d'anni 47 a' 9 di novembre 1833; essendole premorto sin dal 2 aprile 1824 in età di 55 anni il marito Daniele marchese Ala di Ponzone, ch'ella avea sposato nel 1804, da cui ebbe un solo figlio, tuttora vivente, Filippo, ch'è quello nominato nell'epigrafe, e che venne dal re di Sardegna con patente del 13 aprile 1830 fregiato del titolo e della dignità di Conte col predicato di Maggiora, transmissibili ai discendenti maschi in ordine di primogenitura.

# Inscrizione 18.

maiorvm . crottorvm . sepvlcra
qvibvs . fvgitivvs . honor . residet
hieronymvs . crottvs . ivreconsvltvs
rhavdi . princeps
qvalis . qvalisq . fverit . et . fvtvrvs . sit
immortalitatem . alivnde . sperans . instavravit.

#### Versione.

" I sepolori de' Crotti antenati ai quali rimane un fuggitivo onore, Girolamo Crotti giureconsulto feudatario di Robbio. qualunque egli siasi stato e qual sia per essere, sperando altronde l'immortalità, ristorò ».

Nell'Argelati (Bibliot. Scripp. Mediolan., t. I, pag. 715) e nell'Allegranza (De Sepulcris Christianis, fol. 85), leggesi quest'epigrafe già esistente in questa cappella del Rosario, annotando PAllegranza che il sepolcro su cui essa stava era stato posto verso la fine del secolo XVI.

Girolamo Crotto, di cui parla l'inscrizione, è ricordato dall'Argelati (loc. cit.), siccome chiaro giureconsulto ed oratore. Era figlio del conte Lancellotto, appartenne al collegio dei conti, cavalieri e giudici, ed a quello dei sessanta decurioni di Milano: fu nell'anno 1543 vicario di provvisione (vegg. Sitoni, Theatr. eq. nobilitat. n.º 462). Egli era poi certamente uno dei discendenti da Luigi

Crotto che nell'anno 1423 o in quel torno (per fare cosa grata al duca Filippo-Maria Visconte amicissimo dei domenicani e protettore di questa chiesa) avea fatto costruire questa cappella, ora chiamata del Rosario. Luigi era figlio di Lucolo o Luchino, era famigliare (come nota Decembrio al cap. 44, pag. 35) del duca Filippo-Maria. Egli segui verosimilmente l'esempio di Guido Torelli, il quale parimenti (come si è notato nell'illustrazione all'inscrizione n.º 6) altra e sontuosa cappella in questa Chiesa, forse ad insinuazione dello stesso duca, avea fatta innalzare. In seguito Galeazzo Crotto conte di Robbio, testando nel 1451, legò alla Chiesa di sant'Eustorgio lire mille, perchè si conducesse a compimento questa cappella e ivi gli si ponesse la sepoltura. Sembra pertanto che Luigi non facesse che incominciare, ma non giungesse poi a condurre a termine la fabbrica della cappella stessa, e il compimento ne fosse riserbato a Galeazzo.

Altra sepoltura avea la famiglia de' Crotti nella chiesa ora distrutta di santa Maria della Rosa. La tomba era presso l'altar maggiore sul pavimento coll'epigrafe: Pro familia de Crottis - mdccx VIII come vidi io stesso nelle rovine della chiesa l'anno 1830. - Uno dei più antichi personaggi di questa famiglia che troviamo nella storia è il nobile Aliprando Crotto intervenuto nell'anno 1150 con altri cavalieri ad una famosa lite fra l'abate di sant' Ambrogio e i custodi e decumani della chiesa di Monza per la chiusa di un mulino, giusta quanto ricorda il Giulini: Memorie antiche di Milano, parte V, pag. 502 (a).

Che Galeazzo Crotto nominato nell'epigrafe fosse conte o feudatario di Robbio, lo dice il Valle a pag. 79 della sua Cronaca da me più volte nel corso di quest'opera citata. Ciò intende esprimere nell'epigrafe stessa la dizione princeps Rhaudii. Robbio è una piccola terra della Lomellina nella provincia di Mortara, sulla Trebbia, ma trovasi nelle antiche scritture indicata latinamente coi nomi di Rhodubium, Regobium, Rondolium, Rodicbium (b) non mai di Rhaudium. Anche il Sitone (loc. cit.) appella Girolamo Crotto: Comes et feudatarius Rhedobii ac Vinzalii. Forse la parola Rhaudium per Robbio corse erroneamente nell'inscrizione per isbaglio del compositore o dello scarpellino.

<sup>(</sup>a) Un Graziadio Crotto domenicano esercitò nel 1498 in questo convento l'ufficio d'inquisitore contro l'eresia: egli per altro apparteneva alla nobile ed antica famiglia cremonese dei Crotti, diversa da quella onde ora è parola.

<sup>(</sup>b) Veggansi Notizie di Pavia di Giuseppe Robolini, vol. III, pag. 392 e seg. (Pavia 1828).

# INSCRIZIONE 19.

aedicula.
in . formam . nobiliorem . restituta
 et . ornamentis . aucta
 novam . deiparae . statuam
 ioseph . card . puteobonellus
 archiep . mediolanensis
 solemni . ritu . dedicavit
 prid . non . octobris
 mdcclxxx1

## Versione.

«Ristorata in più nobile forma ed arricchita di ornamenti la cappella, il cardinale Giuseppe Pozzobonelli arcivescovo di Milano, dedicò con solenne rito la nuova statua della Madre di Dio nel giorno 6 di ottobre 1781 ».

Nel camerino interno, ossia nella nicchia della statua di legno della Vergine che vedesi sull'altare di questa cappella del Rosario, fu posta nell'anno 1781, ma breve tempo vi rimase, questa epigrafe, dettata dal domenicano Giuseppe Allegranza alunno che fu di questo cenobio, ed autore di parecchie opere che sovente in questo mio lavoro ho a ricordare.

La cappella ora del Rosario edificata, come dissi nell'inscrizione precedente, e abbellita dai Crotti, ebbe posteriormente altri ristauri negli anni 1733 e successivi per cura dei deputati alla confraternita del Rosario presieduta allora dal marchese Girolamo Pozzobonelli, fratello dell'arcivescovo di questo casato. Se ne diede il disegno dall'architetto Francesco Croce, e si adornò ia cappella di colonne marmoree, pitture, dorature, fregi, e finalmente si pose sull'altare in apposita nicchia chiusa da cristalli una bella statua di legno indorata, di grandezza naturale, rappresentante la Vergine, lavoro dello scultore Pietro Viganò. Tale statua è quella di cui parla l'inscrizione, e fu benedetta solennemente dal cardinale arcivescovo Pozzobonelli nell'anno 1781.

#### Versione.

#### INSCRIZIONE 20.

sepulcrum hoc . fabritio . patri rosae . matri sibiq . posuit atq . posteris io . petrus . franbalia

« Questo sepolcro al genitore Fabrizio, alla madre Rosa ed a sè ed ai posteri pose Giovanni Pietro Frambaglia ».

Gio. Pietro Frambaglia pone il sepolero (su cui leggevasi questa inscrizione, ch' io tolgo dall'opera De Sepulcris pag. 80) al genitore Fabrizio, alla madre Rosa, a sè ed ai posteri. Era a destra della cappella del Rosario, sul pilone: oggi nulla esiste. Conservavasi nell'archivio del monastero, ed ora in quello del Fondo di Religione conservasi un estratto del testamento in data 12 maggio 1587 del Frambaglia, ne' rogiti del notajo Giambattista Nobili, nel quale dispone di un legato di lire mille imperiali a favore dei confratelli di s. Pietro martire, de' quali diremo fra breve.

# Inscrizione 21.

 $d \cdot o \cdot m$ . sacelli beatae virginis de rosario curatorum OSSA alteram vitam expectantia

" A Dio ottimo massimo. = Le ossa dei deputati alla cappella della beata Vergine del Rosario che aspettano l'altra vita ».

Versione.

# INSCRIZIONE 22.

Versione.

scholae ss . rosarii mdcclx11

" Della scuola del ss. Rosario 1762 ».

Anche queste due epigrafi, riportate nell'opera De sepulcris, pag. 106, 107, erano già in questa cappella; l'una in terra nell'interno della medesima, l'altra fra i piloni della nave maggiore. Il Puccinelli nel suo Zodiaco della chiesa milanese riporta anche altra inscrizione che a' suoi tempi qui leggevasi, posta dai deputati della scuola del Rosario e tolta di poi nell'anno 1762. Essa è la seguente: Divae mariae semper virgini et iesu christi salvatoris matri — sanctissimae rosarii sodales sua et aliorum piorum pecunia cellam — hanc plastice auro pictura exornarunt anno mdlxx1, — cioè u alla beata Maria sempre vergine e madre del Salvatore Gesù Cristo santissima, i confratelli del Rosario col danaro proprio e di altre persone pie adornarono questa cella di stucchi, d'oro e pittura nell'anno 1571 ».

Abbiamo alle stampe: (Milano, Bolgiani 1712, in 16) la Regola d'osservarsi dalli confratelli inservienti alla B. Vergine del SS. Rosario in sant'Eustorgio in Milano. E nell'archivio del Fondo di Religione in Milano possono vedersi i Capitoli di concordia (in data 24 luglio 1781) tra il venerando Convento de'PP. dell'Ordine de' Predicatori nella Basilica di sant'Eustorgio, e l'Illustrissimo venerando Capitolo del SS. Rosario eretto in detta chiesa.

Presso la cappella di s. Martino aveavi anche l'oratorio dei confratelli del Rosario, la cui fabbrica fu ad essi coucessa dai pardri domenicani con istrumento in data cinque settembre 1704, rogato dal notajo Carlo-Francesco Mereghino (Archivio suddetto). Vi fu aggiunta poi anche una piccola sagristia, come da istrumento del venticinque settembre 1715, rogato dal notajo Fortunato Mereghino (Archivio suddetto). Soppressa la confraternita, con tutte le altre della Lombardia austriaca nell'aprile del 1786, furono questi locali convertiti in private abitazioni, conservando per altro essi nell'interno anche al presente la primitiva loro forma ecclesia-stica.

#### CAPPELLA IV.

# DI S. TOMMASO D'AQUINO.

# Inscrizione 23.

nobilis d. stephanus magni d. matthei vicecomitis natus qui praefatum fratrem suum et tres silios atque ex primogenito nepotem unum hic condidit: insuper et tres silios habuit omnes suis temporibus mediolani et multarum civitatum dominos obiit anno domini 1327 quinto iulii nocte media ossa eius simul et generose consortis sue d. valentine silie quondam d. bernabovis de avria olim iamvam dominantis qui obiit anno domini 1359 die 27 augusti hora 17 in hac urna ex eius superstitum pietate magnifica requiescunt.

#### Versione all'inscrizione 23.

nobile signore Stefano figlio del signor Matteo Visconte, il quale diede qui sepoltura al predetto suo fratello, ed a tre figli, ed a un nipote avuto dal primogenito: inoltre ebbe ancora tre figliuoli tutti ai loro tempi signori di Milano e di molte città: morì nell'anno del Signore 1327 a' 5 di luglio alla mezza notte. Le ossa di lui e della nobile sua moglie la signora Valentina, figlia del fu signor Bernabà Doria, un tempo dominatore di Genova, morta nell'anno del Signore 1359 a' 27 di agosto nell'ora decimasettima, riposano in quest'urna per la pietà de' suoi superstiti magnifica «.

Nel già citato manoscritto del padre Francesco della Valle leggesi questo frammento d'inscrizione che dicesi esistesse sotto il monumento di Stefano I Visconte in questa cappella, eretta già sin dall'anno 1297 per cura di Matteo il magno. Tale inscrizione, che allo stile sembra di molto posteriore all'epoca in cui vissero le persone in essa accennate, non fu, ch'io sappia, prima d'ora pubblicata.

Stefano I Visconte ch' è in essa nominato, figlio di Matteo I e di Bonacosa Borri, dev'esser nato verso la fine del secolo XIII. Giovanetto soggiornò per alcun tempo in questo cenobio di sant' Eustorgio, e ciò fu nell'anno 1302, allorchè costretto Matteo I per la persecuzione de' Torriani a partire da Milano, nascose i suoi figli in questo convento, affidandoli alle cure de' domenicani, l'affezione a' quali fu poi ereditaria nella famiglia de' Visconti.

La prima impresa militare di Stefano fu la presa di Pavia, dove il padre lo avea spedito contro Filippo Langosco nel 1315. Fu quindi a Piacenza contro i Guelfi in soccorso del fratello Galeazzo. In Piemonte passò nel 1320 collo stesso Galeazzo e cogli altri fratelli Marco e Luchino contro un Filippo, conte del Maine che, alla testa di un'armata di Francesi, era disceso in Italia a danno de' Visconti, mandatovi da Roberto re di Napoli, vicario imperiale in Italia, eletto da Papa Giovanni XXII che ricusava riconoscere Lodovico il Bavaro. Ma i doni di Matteo Visconte indussero Filippo a ritirarsi senza che i di lui soldati avessero a brandire la spada. Stefano I ottenne nell'anno 1325 la signoria di Arona, ma breve tempo gli su concesso a goderne. Poichè venuto due anni appresso, cioè nel 1227, a Milano presso i Visconti l'imperatore Ludovico il Bavaro, Stefano morì improvvisamente a'5 di luglio di quell'anno, secondo alcuni di veleno, secondo altri in causa di eccesso nel bere. (Vegg. la cronaca dell' Azario ediz. del 1771, pag. 48). Assai splendido su il sunerale di Stefano (a), benchè egli pure fosse incorso nell' interdetto falminato allora da Giovanni XXIII romano pontefice ai milanesi. Al quale proposito osserva il Giulini (Tom. X, pag. 240, Memorie di Milano) non essere a maravigliare « che non ostante la scomunica u di Stefano e l'interdetto a cui era sottoposta la città di Milano, a il Fiamma ci additi i solenni funerali e la sepoltura data a quel « signore (Stefano I) nella basilica di sant' Eustorgio; poiche in " Milano allora non mancavano ecclesiastici che aderivano al deu creto di Lodovico il Bavaro fatto nella dieta di Trento, con cui " avea dichiarato eretico e deposto papa Giovanni XXII, e per « conseguenza invalide e insussistenti tutte le sentenze date da " lui ». E per verità vediamo nelle illustrazioni all'epigrafi 39, 40 come alla stessa coronazione del Bavaro, avvenuta a' 30 maggio 1327, prendessero parte tre vescovi che allora trovavansi in Milano, cioè Arrigo di Trento, Guido de' Tarlati di Arezzo, Fe-, derigo Maggi di Brescia.

E incerto quando e da chi fosse a Stefano eretto in questa cappella il mausoleo che ho accennato. Il Bugati lo attribuisce a Galeazzo I di lui fratello; il Giulini a Matteo II, Bernabò e Galeazzo II di lui figliuoli; e ciò sembra ben più verosimile. Presso il Giulini (op. cit. T. X, pag. 240), e più esattamente presso il conte Litta (Famiglie celebri italiane, Fasc. I Visconti), può vedersi anche il disegno del monumento. Sorge a destra dall'ingresso della cappella: è sostenuto da otto colonne spirali a due a due paralelle aventi base liscia e capitelli gotici. Le due prime, una a destra, una a sinistra, posano sovra una tavola sostenuta da due colonnette ottangolari e poggiante sul dorso di due leoni, sulla quale tavola, lateralmente alle basi delle colonne vedevansi già alcuni rilievi oggi tutti infranti. Il sarcofago ha nel parapetto scolpiti a bassorilievo la Madonna col Puttino, a destra di esso s. Stefano che pone una mano sulla spalla a Stefano Visconte genuflesso, a sinistra s. Giovanni Battista che fa lo stesso a Valentina Doria. Presso questi stanno i santi Giovanni evangelista e Paolo apostolo; come dall'altra parte veggonsi s. Pietro martire e s. Pietro apostolo. Ha poi nel fianco destro scolpita una croce, e nel si-

<sup>(</sup>a) « Eadem die (cinque luglio 1327) Stephanus extra portam Ticinensem mortuus efferebatur ad St. Eustorgium ubi in capella Bti. Thomae de Aquino cum matre et sorore honorifice tumulatur ». Così il Fiamma. In fatto ebbero qui sepoltura, oltre Stefano I, anche la di lui madre Bonacosa Borri e le di lui sorelle Zaccarina ed Achilla moglie l'una di un Rusca e l'altra di un Pusterla; per tutte le quali esistevano in questa chiesa pie instituzioni di messe ed ufficii, come Veggo ricordato nelle carte del monistero.

nistro Cristo stante nel sepolero. Sulla cassa sorgono due leoni, e sovra ciascuno di essi un piedestallo ottangolare sostenente la statua d'un angiolo, e nel mezzo sovra una piramide quella della Vergine col Bambino. Il busto di Cristo con nelle mani un libro aperto vedesi nell'alto del monumento, e sopra un serafino, e sotto due angioletti. Sulla cima negli angoli sorgono due statue con piedestallo ottangolare.

Difficile, se non è corso errore, torna la spiegazione dell'epigrafe. Secondo essa, Stefano I avrebbe in questa cappella, ora di s. Tommaso data sepoltura ad un fratello suo, a tre figli e ad un figlio del suo primogenito. Ma nulla di ciò abbiamo dalla storia. I fratelli di Stefano che conosciamo, tutti morirono dopo di lui; egualmente i suoi figli, e nessun figlinolo maschio sappiamo aver procreato il di lui primogenito che su Matteo II (a). Diremo adunque, se non è avvenuto errore nell'epigrafe (dettata certamente assai tempo dopo la morte di Stefano, come si rileva anche dalle parole omnes suis temporibus Mediolani et multarum civitatum dominos), che i consanguinei di Stefano accennati in questa lapide fossero morti in età infantile, e per ciò ne sfuggisse agli storici la memoria. E quanto al fratello di Stefano che direbbesi qui pure sepolto, non andrebbe forse lungi dal vero chi supponesse essere questi uscito di vita fra l'anno 1322 in cui morì Matteo I, e il 1327 in cui mori Stefano, ed averlo qui composto quest' ultimo, il quale compiesse così, in mancanza del genitore, il pio uffizio verso l'estinto.

L'inscrizione ricorda, oltre Stefano, anche la di lui moglie Valentina Doria figlia di Bernabò sposata da Stefano, se crediamo al Calco, nel 1318, e morta a'27 agosto 1359, e qui pure sepolta. Il di lei testamento era già nell'archivio di questo convento (Corio, ad an. 1356). In esso Valentina inveisce contro i di lei figli Bernabò e Galeazso, a' quali rinfaccia la morte del di lei primogenito Matteo II, fatto, com'ella pretende, da essi avvelenare per gelosia del principato cui egli mostrava aspirare solo senza compagni, mentre invece per disposizione dello zio Giovanni il dominio doveva essere comune tra' fratelli. Veggasi Petri Azarii, Chronic. De gestis principum Vicecomitum ab anno 1250, usque ad annum 1370, edit. Mediol., 1771, fol. 154.

Anche le ceneri di Matteo I furono qui ripoete, narrando a tale proposito il Bugati (Storia universale = anno 1322), che morto

3

<sup>(</sup>a) Filios masculos ex Ziliola Philippini Gonzagae Mantum marchionis filia mullos suscepit. — Così l'Azario nella Cronaca, cdiz. del 1771, pag. 156.

Matteo ed " impetrata poi licenza da Innocenzo VI et assolutione, « l'ossa sue furono anche in segreto riposte presso la moglie nella « cappella in sant' Eustorgio dedicata a san Tommaso d'Aquino. " l'anno seguente che il detto santo fu canonizzato ». E qui è a notare che questa cappella credesi appunto edificata a spese di esso Matteo nel 1297 quando era egli ad un tempo capitano del popolo e vicario imperiale in Lombardia in nome di Adolfo imperatore de' Romani. La di lui effigie vedesi tuttora scolpita a mezzo rilievo in marmo bianco sulla sommità del muro esteriore della cappella stessa, in una nicchia di cotto. Ha breve barba, veste succinta, porta in mano un diploma spiegato. Sotto vedevasi lo stemma de' Visconti, che fu da ultimo cassato ne' furori popolari (a). E nell'interno della cappella erano sul muro dipinti lo stesso Matteo e la moglie Bonacosa Borri inuanzi al Crocefisso; pitture che poi sparirono al principio del secolo XVII in cui le pareti furono imbiancate.

I tre figli di Stefano I che l'inscrizione ricorda sono Matteo II, Galeazzo II, Bernabò. Di questi soltanto il primo credesi avesse qui sepoltura nell'anno 1355, ciò attestando il fr. Gaspare Bugati (a pag. 21 del suo Memoriale manoscritto o Sepolturaio Eustorgiano). Anche la di lui figlia Catterina vedova di Ugolino Gonzaga signore di Mantova, morto in Milano a' 10 ottobre 1382, e prima nel 1302 Gabardo collaterale di Galeazzo I (Vegg. Giulini, T. VIII, pag. 534), ebbero qui sepoltura.

<sup>(</sup>a) Altra effigie di Matteo I può vedersi nelle aggiunte del dott. Giovanni Labus alla Storia milanese del cav. Rosmini, tav. XV. — Matteo è ivi rappresentato in abito di Vicario imperiale, e fu così disegnato dal Campi da un' antica pittura nella basilica di Monza rappresentante l'offerta da lui fatta a san Giovanni di quella chiesa ch'egli avea fatta ristorare. Di questo e di altro ancora ritratto di Matteo può vedersi il Giulini, Memorie di Milano, Continuaz. I, 175.

# INSCRIZIONE 24.

vercellinvs maria vicecomes
io. baptista senatoris f.
s. alexandri in agro lavmellino marchio et dominus
lavaniae valiani ossonae ceregalli s. zenonis etc. toparcha
ex secretiori apud insubres consilio
militariumq. munimentorum praefectus generalis etc.
suos posterorumque svorum cineres
non in antiquo iuxta aram maximam tumulo
sed in hoc d. thomae aquinatis sacello
in quo majores sui
una cum mediolanensibus ex eadem gente principibus
ivs sepulturae olim habuerunt
condi mandavit
anno reparatae salutis mdclxxu

#### Versione.

« Vercellino Maria Visconte figlio del senatore Giambattista, marchese e signore di sant'Alessandro nella Lomellina, feudatario di Lavagna, Valliano, Ossona, Ceregallo, s. Zenone ecc., membro del consiglio secreto di Milano, prefetto generale delle fortificazioni militari ecc.; dispose nell'anno della redenzione 1675 che le ceneri sue e de' posteri venissero sepolte non nell'antica tomba presso l'altar maggiore, ma in questa cappella di s Tommaso d'Aquino, nella quale i di lui antenati, insieme coi principi di Milano usciti di quella stirpe, un tempo avevano avuto diritto di sepoltura ».

#### INSCRIZIONE 25.

marchio
vercellinvs maria vicecomes
castrorvm in insvbribvs
praefectvs generalis etc
sibi posterisq. svis
ex eadem familia
hoc monvmentvm posvit
a.d.mdclxxy111.

#### Versione.

« Il marchese Vercellino Maria Visconte sopraintendente generale alle fortificazioni nell'Insubria ecc., pose questo monumento a sè ed a' posteri suoi della medesima famiglia, l'anno del Signore 1678 ».

Anche queste due epigrafi stavano una volta in questa cappella

la prima nella parete destra, in faccia al sarcofago di Stefano; la seconda in terra innanzi l'altare sul sepolero della famiglia Visconti. Ricordano la disposizione data nel secolo XVII dal marchese Vercellino Maria Visconte che dovessero essere sepolti tutti i di lui discendenti in questa cappella, ove già da molto tempo

giacevano i di lui antenati.

Vercellino Maria Visconte, che se' costruire il sepolero, era siglio del senatore Giambattista e di Paola Caccia: nacque nell'anno 1603: fu nomo assai distinto per onori avuti e dignità sostenute. Lo troviamo, appena quadrilustre, negli eserciti spagnuoli, poi in Italia venturiero d'armi, nel 1636 uno de' sei tribuni della milizia in Milano ed uno de' sessanta decurioni del consiglio generale ivi, governatore d'Ivrea (Eporedia) nel 1640, alla qual epoca assai si distinse liberando Ivrea dall'assedio che le avevano posto i francesi condotti da Harcour. Può vedersi nel Litta (Famiglie italiane, fascic. IX, parte IV) il fac simile della medaglia aurea che qualche anno appresso su per ciò coniata in onore del Visconte colla leggenda = Vercellinus Maria Vicecomes marchio = Eporedia servata MDCXLI = e ch' egli volle appesa al collo della statua della Vergine nel santuario presso san Celso in questa città (a). Vercellino fu in appresso giudice delle strade per la città e il ducato di Milano, elettovi nel 1648, ed altri ufficii sostenne, fra' quali l'importante di R. Commissario e sopraintendente generale delle fortificazioni in tutto il dominio di Milano (militarium munimentorum praefectus generalis, inscriz. 19, castrorum in insubribus praefectus generalis, inscr. 20), con lo stipendio e il grado di un generale di artiglieria, chiamatovi dallo stesso re cattolico.

Questi poi nel 1650 di lui si valse e qual regio procuratore a Ranuccio Farnese duca di Parma, e qual legato regio alla corte di Baviera in occasione di nozze principesche celebrate (1652). Nella patente regia che chiamava Vercellino a tale missione era egli detto: Virum cuius conspicuae dotes claraque generis stemmata magnum apud nos locum demeritae sunt; e finita la missione, fu onorato dallo stesso monarca con lettere di lode assai lusinghiere (b). Dal re di Spagna ebbe Vercellino nel 1644 il titolo di marchose di sant'Alessandro, e nel 1651 ebbe a feudo Ossona presso Cor-

<sup>(</sup>a) Tre anni sono questa medaglia con altre ancora venne levata dall'altare e venduta con triste consiglio all'orefice. Così mi narrano i preti del santuario.

<sup>(</sup>b) Cinque brevi lettere assai eleganti a Vercellino Maria Visconte possono vedersi nella Raccolta di lettere di Gio. Francesco Loredano.

betta, indi nel 1658 Ceregallo, san Zenone e Isola Maggiore nel Lodigiano. Qualche vicenda sofferse intorno al 1661 per alcune brighe avute col principe *Trivulzio*, per cui fu anche relegato a Pavia, ma richiamatone, gli venne offerta nel 1678 la carica di maestro di campo generale dell'esercito, carica che fu da lui colla scusa della tarda sua età rifiutata. Al cadere dell'anno successivo (5 dicembre) finì di vivere.

Ebbe parecchi figli, tra' quali un Giammaria che fu canonico ordinario e preposto della Metropolitana di Milano, e del quale vidi nella Biblioteca ambrosiana la comparizione in data 3 settembre 1666 per essere ascritto al collegio de' conti, cavalieri e giudici della città di Milano, in atti di Gaspare Sormano pubblico

notajo di Milano e cancelliere del collegio stesso.

Ma non vuolsi tacere il nome del p. Giuseppe-Maria Visconte (al secolo Francesco-Ignazio), che fu fratello di Vercellino ed alunno di questo convento di saut' Eustorgio, ove anche in diversa stagione lesse teologia e fu reggente della cenobitica famiglia. Egli su inoltre provinciale in Lombardia, inquisitore in Alessandria e in Novara, nella quale ultima città morì cieco nel 22 marzo 1604, errando l'Argelati (Bibl. Scripp. etc., T. III, col. 1632) nello stabilire ad altra epoca la di lui morte. Era nato a' 28 marzo 1622. Fu predicatore di grido a' suoi tempi, ed assai fama e desiderio di se lasciò alla corte di Spagna, ove su banditore dell'evangelica dottrina. Mandò alle stampe un panegirico di sant'Antonio; e dopo la sua morte vennero dalla folla de'suoi lavori oratorii sceverati quattordici altri panegirici e stampati in Novara nel 1698 in 4.°, con in fronte l'orazione funebre per lui dettata dal domenicano Giuseppe-Maria Riva, e con dedica a quel vescovo Giambattista Visconte. Ma assai benemerito del suo convento di sant'Eustorgio si rese Giuseppe-Maria Visconte, instituendo in esso una scelta ed estesa libreria, che soltanto a' nostri giorni fu, colla dispersione de' frati, essa pure dispersa. Per la quale instituzione i suoi confratelli aveano fatto porre sulla porta della biblioteca il busto del benemerito donatore disegnato nell'anno 1684 dal domenicano Giacinto Boratti.

# CAPPELLA V.

#### . DI S. VINCENZO FERRERIO.

Non contiene cosa che meriti osservazione.

# DI S. GIOVANNI EVANGELISTA.

# INSCRIZIONE 26.

# MCCCCXXVII hoc opvs fieri fecit ma-

gnificvs . d . gaspar . vicecomes . filivs . condam . magnifici . dni . vberteti . vicecomitis .

# Versione.

« Quest'opera fece fare il magnifico signor Gaspare Visconte, figlio del fu magnifico signor Uberteto Visconte».

Sul lembo dell'arca marmorea nel monumento di Gaspare Visconte, che sorge nella cappella di s. Giovanni Evangelista al lato dell'epistola, è scolpita questa inscrizione della quale ora non leggonsi che le prime parole qui poste in carattere teutonico, supplendo io alle altre coll'ajuto dell'opera De Sepulcris del Padre Allegranza, ove l'inscrizione è riportata per intero (pag. 102).

Gaspare Visconte, detto anche Gasparino, nato verso la metà del secolo XIV, era figlio di Uberto q. Giovanni. Percorse un' assai luminosa carriera, circondata quasi sempre di favori e di onorificenze. Tre volte su in Inghilterra speditovi dai principi Visconti per trattare di affari, in ispezieltà per conchiudere un'alleanza; col re Eduardo III, il quale lo accolse con grandi dimostrazioni di onore e lo fregiò delle insegne del supremo ordine della Giarrettiera instituito nel 1350. Godette la confidenza di Gian-Galeazzo Visconte, e da lui ebbe l'ordine di tradurre nel 1385 il samigerato Bernabò nel castello di Trezzo. Col duca Giammaria non fu sempre in egual favore; ed allorche questi nel 1409 sollecitato da Facino Cane sece alleanza co' Guelsi, Gaspare, ch'era dei Ghibellini ed era stato già eletto gran maresciallo di tutte le truppe, n'ebbe gran dispetto e tentò una rivolta, ma dovette presto sottomettersi a Giammaria. Dopo la morte del quale, troviamo Gaspare ambasciadore al concilio di Costanza nell'anno 1415; deputato a ricevere dai Savonesi il giuramento di fedeltà nel 1422; ministro plenipotenziario presso il marchese di Monferrato nel 1428; ministro presso l'imperatore Sigismondo nel 1431 per indurlo 2 spedire gli Ungheresi contro la repubblica di Venezia.

Gaspare ebbe due mogli. La prima su Oretta di Manfredino

Beccăria; la seconda Agnese di Pietro Besozzi da lui sposata nell'anno 1412, e il cui monumento sorge in questa cappella di san Giovanni rimpetto quello del marito. Questi uscì di vita in età assai tarda intorno al 1434, ma non n'è certa l'epoca precisa. Il suo testamento (in data 30 agosto 1434 negli atti del notajo Cristoforo Cagnola) conservavasi nell'archivio de' padri di sant' Eustorgio: egli instituisce eredi i figliuoli Pietro e Filippo Maria, ed assegna a questa cappella annui fiorini d'oro venticinque da soldi trentadue per due messe quotidiane, e un solenne esequio

ogni anno.

Il monumento che Gaspare, come ci-apprende l'inscrizione, erasi ancor vivente preparato in questa cappella consta di un cassone di marmo poggiato sovra due colonne spirali, il zoccolo delle quali è sostenuto da due colonnette ottangolari sopra due leoni incurvati. Il parapetto della cassa è in tre compartimenti: in quello di mezzo vedesi l'adorazione de' Magi, con Gaspare Visconte genuslesso ad orare innanzi il Bambino. Quello a destra offre le immagini di san Giovanni Evangelista, del Battista e di un vescovo; quello a sinistra ha s. Pietro apostolo, s. Giorgio, s. Pietro martire. Sul coperchio della cassa s'innalza uno strato che scende sino ai suddetti ripartimenti, e ai lati di esso stanno le figure, a destra di un pontefice e di s. Cristoforo, a sinistra di s. Martino che partisce il mantello con un mendico, e di una santa con un libro in mano. Vedesi sul coperchio la statua della Vergine coll'Infante in braccio e due angeli semigenuslessi che tengono aperte le cortine del padiglione, e nella sommità una mezza figura con due trofei in mano. Le armi de' Visconti che vedevansi altra volta sulla cassa e sulla cima del padiglione, alcune colle lettere G. A; le insegne, che pure vedevansi, dell'ordine della giarrettiera, ora sono cassate. Il disegno di questo monumento e dell'altro pure di Agnese Besozzi, di cui sto per dire, può vedersi nell'opera insigne delle famiglie celebri d'Italia del C. Pompeo Litta.

La lapide della Besozzi è rimpetto al sepolcro del marito. Vedesi in essa la figura al naturale di questa donna che tiene in mano una corona di divozione; ed ai suoi piedi veggonsi inginocchiati tre giovanetti, probabilmente i di lei figliuoli. Ai lati del di lei capo scorgonsi le tracce di due stemmi, ma questi furono scarpellati: so però, come vidi annotato nelle carte del monistero, che erano l'armi, una dei Visconti colla biscia, l'altra de' Besozzi con un'aquila nello scudo ed una celata sovra esso. — Attorno la pietra sta la seguente ora mutila inscrizione, ch'io posso compiere

colla scorta dell'Allegranza, De Sepulcris, pag. 103.

In hoc sepulcro iacet magnifica domina Agnes olim uxor magnifici militis dni gasparis vicecomitis quae obiit die xxv111 msis septembris mccccxv11.

#### Versione.

« In questo sepolero giace la magnifica d. Agnese, già moglie del magnifico milite d. Gaspare Visconte, la quale morl nel giorno 28 del mese di settembre 1417 ».

Così si può anche sapere l'epoca della morte di Agnese, che sa 28 settembre 1417, dieci anni prima che Gaspare di lei marito sacesse a sè porre il monumento di cui testè si è detto. L'Allegranza (De Sepulcris, loc. cit.) ricorda anche due istrumenti che si riseriscono ad Agnese: l'uno in data 25 sebbrajo 1412, in atti del not. Giovannolo Besozzi, ed è la procura satta da Agnese quondam Pistro Besozzi in Lodrisio Crivelli a celebrare il matrimonio con Gaspare q. Uberto Visconte, previo assenso di Domenica Rusconi di lei madre e Lodovico Besozzi di lei fratello. L'altro, in data del 29 novembre a. stesso e negli atti del medesimo notajo, è l'istrumento di dote della stessa Agnese per la somma di siorini 1912 1sa pagati dai di lei fratelli Lodovico ed Antonio a Gaspare Visconte. — In questi atti il Visconte è sempre nominato magnisco e strenuo milite, e la Besozzi — spettabile ed egregia, magnisca e generosa signora.

Sopra la lapide di Agnese è incassata nel muro parte del monumento dei Visconti di Angera e Fontaneto antenati del senatore Ottaviano, del quale nell'inscrizione al n.º 30. Esso ora consiste nel parapetto della cassa mortuaria, su cui sono scolpiti la Coronazione di Maria, una donna ed un milite genuflesso a destra presentati da un angelo alla Vergine, ed a sinistra due altre donne pure presentate da un angelo, e più indietro da una parte e dall'altra alcuni santi ed angeli. Sovra il coperchio sta nel muro un arco di marmo colla figura, nel mezzo, di G. C. inscritta nell'arco. Non havvi alcuna epigrafe. Sovra la cassa stavano tre stemmi dei Visconti colla biscia, ma furono cassati all'epoca del 1797.

# $d \cdot o \cdot m \cdot$

avitum sacellum vetustate obsoletum julius vicecomes borromeus aresius comes plebis brebbiae etc. ex magnatibus hispaniarum eques insignis ordinis aurei velleris sacrae cesareae et catholicae maiestatis actualis consiliarius status rei tormentariae generalis et apud serenissimam supremus in bruxellensi aula praefectus et primus minister reficiendum ornandumque curavit anno salutis mdccxx1.

#### Versione.

« A Dio oltimo massimo. — L'avita cappella già per vetustà abbandonata, Giulio Visconte Borromeo Arese, conte della Pieve di Brebbia ecc., grande di Spagna, cavaliere dell'insigne ordine del toson d'oro, consigliere attuale di stato del re cattolico, generale di artiglieria, primo ministro e maggiordomo maggiore nella corte di Brusselles presso la serenissima governatrice del Belgio inferiore austriaco, adoperò di fargiristorare ed ornare, l'anno di salute 1731 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 103-104. Era in questa cappella di s. Giovanni sulla porta laterale alla parte dell'evangelio. Il conte Giulio Visconte-Borromeo-Arese, come ricorda l'epigrase, sece ristorare la cappella divenuta già prossima a rovina, avendone spedito l'ordine relativo da Brusselles ov'egli si ritrovava nell'anno 1730. L'opera su intrapresa nel 1731, e terminata entro due anni; costò sedicimila e più lire, essendosi anche rifatto l'altare di marmo nel quale veggonsi tuttora le insegne del benemerito restauratore. Questi su uomo di ottimo carattere e di molto ingegno naturale, per cui giunse a dignità di grande momento in tempi difficili. Fino dal 1716 lo troviamo maresciallo negli eserciti austriaci; nel 1721 fu creato cavaliere del toson d'oro; fu nel 1723 generale di cavalleria, secondo il Litta (Famiglie celebri, fascicolo IX, parte IV), benchè stando all'inscrizione che dice = rei tormentariae generalis, si dovrebbe piuttosto crederlo generale di artiglieria. Nel 1725 fu maggiordomo maggiore e primo ministro dell'arciduchessa Elisabetta governatrice dei Paesi Bassi (apud serenissimam Belgii inferioris austriaci gubernatricem supremus'in Bruxellensi aula praefectus et primus minister). Vi stette sei anni, indi fu per pochi mesi a Napoli quale capitano generale e vicerè: passato quel regno all'infante Don Carlo, figlio di Filippo V, il conte Giulio si tramutò a Vienna dove fu per qualche tempo maggiordomo maggiore dell' imperatrice. Ritiratosi indi a Milano a vivere vita tranquilla lungi dai rumori delle corti, vi morì nell'anno 1750. Avea parecchi feudi; specialmente quelli di Valcuvia a lui concesso nel 1727, e della Pieve di Brebbia, dove nell'anno 1733 avea ottenuto il diritto della pesca, e nel 1736 quello della caccia. Ed era confeudatario ancora di Robbiate e Calcinate del Pesce nella Pieve di Varese, Grantola e Penasco nella Val Travaglia. In tali qualità lo trovo nominato anche in una comparizione del g. c. Fabio quondam Giuseppe Visconte (in data 21 agosto 1758 in atti del notajo Giacomo-Antonio Farina) per essere ammesso al collegio dei GG. CC., giudici, cavalieri e conti della città di Milano.

## INSCRIZIONE 29.

# VICECOMITIS BORROMEAE ARESIAE GENTIS CINERES

## Versione.

« Ceneri della famiglia de' Visconti-Borromei-Aresii ».

È incisa su marmo sepolerale ch' esiste nel pavimento di questa cappella di san Giovanni innanzi l'altare. Oggi quasi più nulla si legge per essere la pietra assai corrosa. L'inscrizione è riportata anche dall'Allegranza, De Sepuleris, pag. 104.

## p.b.p.

octavi. vicec. si ad se subtraxere
dii cur deflet civit. merito: is
enim pat. et equ. nob. apud remp. ven.
pro d. fr. II. med. duce or. prud: mox
sub. d. car. V. ro. imp. opt. sen. extitit.
universis prin. grat. cunctis amab.
nulli molestus: quare tota ipsa
civit. quasi p. patr. amissum prae
caeteris tn cesar f. havd.
degener perpetuo lugebit.
vixit an. lx obiit. die xxviii ian.
mdxxxxv.

## Versione.

« Al padre benemerito della patria. — Se gli Dei chiamarono a sè Ottavio Visconte: perciò piange la città giustamente: imperocchè egli fu tra noi patrizio e cavaliere; oratore prudentissimo alla repubblica veneta per Francesco II duca di Milano: dipoi sotto Carlo V imperatore dei romani divenne senatore; gratissimo a tutt' i principi, ad ognuno amabile, a niuno molesto: laonde tutta la città medesima ne piangerà la perdita, siccome quella di un pubblico padre, e soprattutti poi piangeralla perpetuamente il figliuolo Cesare non degenere. — Visse anni 60, morì il giorno 28 gennajo 1545 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 103. Era sulla porta di questa cappella di san Giovanni al lato dell'epistola.

Ottavio od Ottaviano Visconte figlio a Gio. Andrea q. Vercellino, discendente da Uberto, fu in giovane età aulico del duca Massimiliano Sforza, che lo mandò nel 1513 legato a Napoli per trattare di affari che riguardavano i genovesi. Anche Francesco II Sforza lo spedì oratore alla Repubblica veneta a comporre differenze insorte a cagione del fiume Oglio. Ottaviano morì d'anni 60 a' 28 gennajo 1545 (inscrizione), e henchè il Litta (Famiglie celebri italiane, fasc. IX, parte IV, tav. XIV) ci dica che morisse senza discendenti, ultimo della sua linea, parrebbe dalla inscrizione che gli fosse superstite un figlio per nome Cesare, da lui non degenere.

Due altre epigrafi, sulle quali nulla ho a notare io qui riporto, quali le trovo nelle Memorie inedite dell'Allegranza ed anche nella

di lui opera: De Sepulcris, pag. 82, 87, siccome già esistenti presso il pilone destro di questa cappella.

## Inscrizione 31.

domus metus . . . . matthaei
confanonerii . filius . pien
tissimus . optimo . parenti s . . . .
erexit . 14 . die . mensis . mai . . . . .

## Versione.

« Il signor . . . . . . . figlio religiosissimo di Matteo Confalonieri eresse il sepolero all'ottimo di lui genitore nel giorno 14 di maggio . . . . ».

È incerto chi fosse questo figlio di Matteo Confalonieri che poneva questa tomba al padre, sovra la quale stanno le insegne della famiglia, e mancando persino l'indicazione dell'anno, non saprei nemmeno formare conghietture.

## INSCRIZIONE 32.

Versione.

sepulcrum . illorum . de gerenzano . ac . hierony mi cribelli . causidici coll <sup>ti</sup> mlni . et familiae . suae

mdcııı.

« Sepolcro di quelli di Gerenzano e di Girolamo Crivelli, causidico collegiato di Milano e della famiglia sua. — 1603.

Il causidico collegiato milanese Girolamo Crivelli nominato in questa lapida, era forse congiunto di Giuseppe che vedremo ricordato nelle inscrizioni della cappella già di sant'Engenio; ove si parlerà più a lungo della famiglia Crivelli.

Alla famiglia poi ora estinta de' Gerenzani apparteneva un Nicolao Gerenzano, di cui conservavasi nell'archivio di questo convento un atto di transazione rogato addi 17 novembre 1498 dal notajo Francesco de' Aliverti, con cui egli si obbliga pagare una certa somma di danaro al convento medesimo per livelli decorsi sui beni nella parrocchia di s. Lorenzo.

Versione.

o o io. ambii et frum de rotulis

"Di Giovanni Ambrogio e dei fratelli de' Rotoli ».

L'Allegranza in una sua Aggiunta inedita all'opera De Sepulcris dà questa inscrizione siccome già esistente in questa cappella di s. Giovanni, indi passata presso la famiglia Milesi, che
abitava poco lungi dalla chiesa di sant'Eustorgio. Dice che sulla
pietra erano due stemmi, uno di tre mezzelune, altro d'una
ruota, e ricorda che la famiglia Rota o Rho aveva diritto di sepoltura in questo tempio.

Ma la famiglia milanese di Rho, diversa da quella de' Rota, dicesi latinamente Rhaude o de Rhaude, ed io credo piuttosto che la presente memoria appartenesse ad una famiglia de' Rottoli, siccome leggo nella Cronaca od Istruzione manoscritta del Valle, che un Giovanni Rottolo, con etstamento negli atti del notajo Francesco Parpaglione, avea legato a questa chiesa nel 1558 un annuale.

## CAPPELLA VII.

## DI S. MARTINO.

## Inscrizione 34.

sacellym.a.martino avctore . tvrrianorvm . magnitudinis relictvm . nepotibvs iisqve . dominatv . vrbis . detvrbatis ad . vicecomites . principes . delapsym philippus . m . mediolani . dvx . III comiti . georgio . scaramvciae . vicecomiti posterisque . eivs et . praeterea . carimati . monsolariiqve fevda . dono . dedit qva . ex . posteritate reliqui . superstites . fratres . tres jo . baptista . carolys . canon . scalensis luduvicus . eques . hierosol . earvm . ditionvm . et . riotii . comites memoriae . principis . optime . meriti monymentum. dicatum. a. maioribus vetvstate . exesvm refici . cvravervnt m . dcc . lxxxu.

#### Versione.

« La cappella da Martino autore della grandezza de' Torriani lasciata a' sepoti, e cacciati questi dal dominio della città, passata ne' principi Visconti,
Filippo Maria III duca di Milano, donò al conte Giorgio Scaramuccia Visconte
ed ai di lui posteri, con inoltre i feudi di Carimate e di Montesolaro. Della
quale posterità, i tre fratelli rimasti superstiti Giambattista, Carlo canonico
di santa Maria della Scala, Lodovico cavaliere gerosolimitano, conti delle suddette giurisdizioni e di Riozzo, adoperarono a ristorare il monumento guasto
per vetustà, già dedicato dagli antenati alla memoria del principe meritissimo1782 ».

Leggevasi questa memoria nel pavimento esteriore della cappella di san Martino, postavi nell'anno 1782. Dettolla il rinomato Gui-

done Ferrari, e trovasi a pag. 100 nel II volume delle di lui opere stampate in Milano nel 1791; quantunque senza danno alla sua fama potesse anche venire ommessa. Ora non è più, ed io la trassi da una memoria che vidi nell'archivio di sant'Eustorgio.

È incerto in qual epoca precisamente i Torriani edificassero questa cappella, ed a quale santo l'avessero intitolata. Comunemente se ne attribuisce l'erezione a Cassone I della Torre, prima del 1277, epoca in cui i Torriani, rotti a Desio, furono cacciati da Milano. Ma restituiti nell'anno 1302 alla famiglia della Torre i toltile averi, credesi che Martino IV figlio di Cassone dedicasse questa cappella al santo di cui egli portava il nome (V. il Calco nella Storia di Milano). Se non che ricadute nel 1311 alle mani de' Visconti le cose de' Torriani, venne ad essi pure il padronato di questa cappella, come ricorda l'epigrafe; esagerando però essa nel chiamare Martino autore della potenza de' Torriani, mentr' egli non fu tale. Filippo Maria Visconte duca di Milano, divenutone proprietario, ne investì il famigerato Giorgio detto Scaramuccia Visconte, creandolo anche coi posteri feudatario di Carimate nel 1434; e i di lui discendenti nominati nell'epigrafe fecero nell'anno 1782 ristorare la cappella stessa.

Di Scaramuccia Visconte vedi l'inscrizione seguente.

INSCRIZIONE 35.

hic situs est
scaramuccia vicecomes
equitum cataphractorum
ductor quem
philippus maria vicecomes
mediolanensium dux
carum habuit et
hac ipsa cella donavit
u. non sep an mcccclvu

## Versione.

«È qui sepolto Scaramuccia Visconte capitano della cavalleria greve, il quale fu caro a Filippo-Maria Visconte duca di Milano, e da lui ebbe in dono questa atessa cappella. 3 settembre an. 1457 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 104. — Era sulla destra parete di questa cappella di s. Martino e vedevansi sul marmo le biscie de' Visconti. Della concessione di essa cappella fatta dal duca Filippo Maria a Scaramuccia si è già detto al numero precedente. Pensando l'Allegranza (loc. cit.) che il III non. sep. an. MCCCCLVII, che leggesi nell'epigrafe, indicar debba l'epoca della concessione della cappella a Scaramuccia, è d'avviso che sia corso errore nell'incisione del sasso, perchè il duca Filippo Maria era uscito di vita fin dal 1447, e pensa che nell'indicazione dell'anno venisse ommesso un X avanti il L, e così dovesse leggersi MCCCCXLVII anzichè MCCCCLVII. Può non esister errore per altro se le parole III non. sep. etc. si riferiscano piuttosto alla morte di Scaramuccia che appunto all'epoca del 1457 viene comunemente assegnata, come leggiamo anche nel Litta, [fasc. XXIV, Famiglie celebri ecc. Ed è anche regolare cosa e comune quella che accenni la lapida l'epoca della morte di quello le cui ceneri essa ricopre.

Notissimo è nella storia il nome di Scaramuccia o Scaramuzza Visconte. Egli chiamavasi Giorgio Aicardi figlio di quel Domenico, oscuro personaggio della Lomellina, che salvò da morte imminente il duca Filippo Maria Visconte, e che meritossi quindi l'amore e i segnalati benefizii di questo (1415). Anche a Giorgio (il quale pure aveva, come il padre, assunto il cognome Visconte) Filippo Maria diede grandi prove di affetto con ricchi doni di ogni sorta, con crearlo famigliare ducale ed ascriverlo alla milizia. Giorgio dimostrò molto valore. Nei fatti d'arme che a que' tempi i milanesi ebbero a sostenere contro le repubbliche d'Italia, Giorgio, il quale comandava una truppa di cavalleggieri, infestava i nemici con continue scaramuccie, onde gli venue il soprannome di Scaramuccia, pel quale forse, più che pel proprio nome, su chiamato dai posteri. Ebbe dal duca i feudi di Cicognola nel contado di Pavia (1432) e di Carimate (1434). Anche Francesco Sforza, allorchè fu signore di Milano (1450), onorò Scaramuccia: lo creò cavaliere, gli confermò gli avuti privilegi, gli diè titolo di conte.

 $d \cdot c \cdot m$ .

antiquum . familiae . sepulcrum ducalis . olim . beneficentiae monumentum

fr. aloysius vicecomes
eques ierosolymitanus commendatarius
dux equitum gravis armaturae
maiorum memoriae posterorum decori
sibique instauravit
anno salutis medcovu

## Versione.

« A Dio ottimo massimo. L'antico sepolero di famiglia, monumento un tempo della beneficenza ducale, fra Luigi Visconte cavaliere commendatore gerocolimitano, capitano di cavalleria greve, alla ricordanza de' maggiori, al decoro de' posteri ed a se ristorò, nell'anno della salute 1708 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pagg. 104, 105. — Era presso l'altare di s. Martino, alla parte del vangelo.

Luigi Visconte, commendatore di Malta, che pose l'epigrase, era figlio di Giambattista ed Ippolita Consalonieri. Morì nel 1714, ed apparteneva alla samiglia dei seudatari di Carimate e Riozzo.

Poco lungi da questa pietra vedevasi sovra una porta laterale l'effigie di Bianca Maria Visconte figlia del duca Filippo Maria dipinta sul muro, cogli stemmi nelle vesti, e presso di essa le sigle BLA. MA. Bianca portava in capo una grande acconciatura e vestiva un abito terminato da lungo strascico. Le continue innovazioni ch'ebbe questa cappella e che secero disparire tutte le memorie che vi stavano entro, surono causa della perdita anche di questo ritratto.

## Inscrizione 37.

alexander vicecomes ex lx decvrion . mediol vrbanae militiae tribunus marchio scaramycia vicecomes ex lx decvrion .- mediol pavpervm patrimonio in locis piis administrando civilibvs cvris expediendis prodentia et integritate commendatiss cvm dilectiss. conivge octavia gallia commune mortalitatis depositym hic habent marchio carolys maria vicecomes vivens avi patris ac matris pias exvvias ex proximo sepvicro hvc transferri cvravit an mdcciv

## Versione.

"Alessandro Visconte uno de' sessanta decurioni di Milano, tribuno della milizia urbana; il marchese Scaramuccia Visconte de' sessanta decurioni di Milano, commendatiasimo per prudenza ed integrità nell'amministrare il patrimonio de' poveri ne' luoghi pii, e nel fungere pubblici uffizj, colta dilettusima consorte Ottavia Gallio, hanno qui comune il mortale deposito. Il marchese Carlomaria Visconte fece qui vivente trasportare dal vicino sepolero le pie reliquie del padre e della madre nell'anno 1704 ».

D'Allegranza, De Sepulcris, pag. 105. Era sul pavimente nel lato sinistro della cappella di s. Martino.

## INSCRIZIONE 38.

 $d \cdot o \cdot m$ .

carolys maria vicecomes eques hierosolymit germanicarvm cohortvm italicorum hastatorum ductor militom tribonos a philippo u hispan rege honorificentiss. Utvlis ac stipendiis avetvs holandiae belgio galliis bellicae virtytis gloria spectatiss primam ab armis pacem hic habet marchio carolvs maria vicecomes ex lx decvrion, mediol vrbanae militiae tribynys mediol . dvcatv viarvm praefectvs eivsdem sangvinis et nominis haeres patrvo svo maximo memorem lapidem p.p.anno mdcciv

## Versione.

« A Dio ottimo massimo. — Carlomaria Visconte, cavaliere gerosolimitsno, condottiere delle squadre germane de' lancieri italiani, tribuno della milizia, da Filippo III re di Spagna di titoli unorevolissimi e di stipendii insignito, assai distinto per gloria di valor marziale nell'Olanda, nel Belgio, nelle Gallie, ha qui il primo riposo dalle armi. Il marchese Carlomaria Visconte, uno de' sessanta decurioni di Milano, tribuno della milizia urbana, giudice delle strade nel duvate di Milano, erede del sangue e del nome di lui, al sommo suo zio lapide memorativa pose nell'anno 1704 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 105, 106. — Era sulla sinistra parete della cappella. Quello stesso Carlomaria Viseonte che pose l'antecedente memoria (37) all'avo Alessandro ed ai genitori Scaramuzza ed Ottavia, consacrò anche la presente a un antenato di chiaro nome, Carlomaria parimenti nominato, i cui titoli e le cui lodi veggonsi nell'inscrizione enumerati.

B) ANDITO VERSO LA STRADA DI SANTA CROCE.

## Inscrizione 39.

Louersex reeds aretosas segenteas autrante and areas eards aretasas areas area

ise mornellum sours and sourcem

LICE · MAEOS · M · E · E · E · X · X · X · 311 ·

terrum · exx · recurrof 3eb

## Versione.

« Quello cui Brescia fu patria, della cui presidenza egli rifulse. Qui giace racchiuso il gran vescovo Federico d'ornati costumi, nato dalla famiglia de' Magi. — 1333 in giorno di domenica ventuno di marzo ».

## INSCRIZIONE 40.

federicus madius brixiae episcopus longe reverendissimus hic iacet. obiit x11. kal. aprilis.

#### Versione.

« Federico Maggi vescovo di Brescia, assai venerando, qui giace: morì a'vestuno di marzo ».

Uscendo della cappella di s. Martino e passando nel vicino audito che mette alla strada di santa Croce, vedesi in esso a mano destra un cassone di marino sporgente dal muro. Sul parapetto della quale cassa è scolpita la figura giacente di un vescovo, e nella sommità e nel lembo della stessa leggonsi i due versi che ho riportati (numero 39). Nel lato dell'arca che guarda l'interno della chiesa è scolpita una croce, e sul muro sotto l'arca abbiamo dall'Allegranza (pag. 89, De Sepulcris) fosse altra volta dipinta la memoria che ho qui segnata col numero 40. Nell'opera De Sepulcris leggesi anche la prima delle due inscrizioni da me ora riportate, ma non si legge esatta, e furonvi ommesse le prime parole sino a fulsit inclusivamente. Così anche il Giulini, Continuazione I, 310. Nella pietra stanno pio le abbreviature quali da me furono riferite: BXIA per BRIXIA; QUE per QUEM o QUAE; PRESIDETIA per PRÆSIDENTIA.

Federico Muggi è adunque il vescovo a cui appartiene il deposito, e di cui per conseguenza ho a parlare. Questi era uscito di una famiglia antica e potente, signora della città di Brescia ed alla testa della fazione ghibellina, ed era figlio di Bertolino nobile e strenuo milite. Egli non aveva che trent' anni allorquando il popolo (Muratori, Annali d'Italia, vol. VIII) e il clero bresciano, memori de' benefizi ricevuti dal di lui zio, il vescovo Berardi Maggi, ve lo elessero a successore nell'anno 1308. Eletto che fu recossi egli tosto ad incontrare in Tolosa papa Clemente V, dal quale stesso su consecrato vescovo nel gennajo dell'anno successivo. Un decreto di Federico in cui, quale commissario apostolico, ed in esecuzione di una bolla di papa Clemente P, concede agli abati del monastero di s. Faustino in Brescia di usare l'anello e dare la benedizione, leggesi nella Vita delli santi fratelli martiri sacrati a Dio Faustino e Giovita ecc. del signor don Bernardino Fajno - Brescia 1670, in 8. Porta la data del penultimo giorno di sebbrajo 1309 e vi sono sottoscritti anche Mazzino e Maffeo Maggi canonici di Brescia. Lo troviamo poi a Milano nel 1311 assistere alla coronazione dell'imperatore Enrico VII come re d'Italia eseguita dall'arcivescovo di Milano Cassone Torriano, e dicesi che la quistione fra il Maggi e il vescovo di Vercelli pel posto nobiliore presso l'arcivescovo nella funzione fosse decisa così, che il bresciano cedesse al vercellese nella consacrazione del re, e questi a quello nella consacrazione della regina (Gradenigo, Brixia sacra). Ritornato a Brescia Federigo, troppa parte obbe nelle frequenti ostilità che i Ghibellini muovevano ai Guelti a lui contrari, e benchè si fosse per di lui cura nell' ottobre 1312 conchiusa con questi una page, ben presto si riaccesero le discordie; si ripresero le armi, e rimasti vincitori i Guelfi, Tebaldo de' Brusati, uno de' principali di essi, cacciò Federigo di Brescia nel 1316. Dicesi che il pontefice Giovanni XXII allora lo dimettesse dalla sede episcopale e lo sottoponesse a scomunica; ma l'Ughelli e il Faino (Catalogi quatuor quos calum s. Brixianæ ecclesiæ circumplectitur, Brixia, 1658) lo vogliono invece trasferito al vescovato di Piacenza dallo stesso papa nell'anno 1317 addì 27 luglio. Il Poggiali nella Storia di Piacenza segue l'opinione di Ughelli, fidando nell'esattezza di questo scrittore, ma osserva che non trovasi del Maggi menzione nel catalogo de' vescovi piacentini, forse per non aver egli preso il possesso durante la persecuzione di Galeaszo contro gli ecclesiastici. Io crederei piuttosto, se vera è questa traslazione di Federigo, che i piacentini stessi non sapessero indursi a ricevere un vescovo che poco tempo prima era stato per soverchio attaccamento alla faPoco lungi dal monumento del vescovo Maggi sotto una finestra è incassata nel muro la seconda di queste inscrizioni, e rimpetto ad essa, pure sotto altra finestra, è la prima. Entrambe le riporta l'Allegranza, De Sepulcris, pag. 96, 97; ma non con tutta esattezza, come neppure l'Argelati, che le ha a pag. 1439, 1440 della sua Biblioteca scripp. e il Sitone al numero 1026 del Theatr.

eq. nobilit.

Giacomo-Maria Stampa, a cui dal pronipote ed erede Giacomo Maria II vien posta la presente memoria, nacque intorno al 1487 d'illustre famiglia; figlio di Maffeo, castellano di Alessandria e Pizzighettone; appartenne all'ordine dei sessanta decurioni della città di Milano, quindi al collegio dei senatori. Assai coltivò la giutisprudenza e la filosofia, e favorì e protesse i professori di queste scienze. Morì a' 16 dicembre 1558, avendo con testamento in data 17 giugno 1555 rogato dal notajo di Milano Michele Sacco instituito un legato di annue lire sessanta imperiali a favore del monistero di sant'Eustorgio, con una messa quotidiana, due anniversari ogni anno, e proibendo nello stesso testamento che si ammettesse nella cappella di sua famiglia, allora intitolata a santa Caterina, verun altro cadavere o deposito.

E per verità abbiamo da un atto del notajo Azzo Spanzota (altre volte conservato nell'archivio del convento di sant' Eustorgio e rogato nel 28 giugno 1482), che nell'anno 1401 fosse da un personaggio della casa Stampa eretta una cappella in questa chiesa sub vocabullo et nomine domine sancte Caterine martiris et Virginis sponse Domini nostri Yhu. Xpi. constructe in eorum domniorum Prioris et Fratrum ecclesia sancti Eustorgi Mli. Ed abbiamo dallo stesso atto che in quell'anno 1482 i fratelli Gabriele e Maffeo Stampa instituissero in essa cappella pie fondazioni di messe ed ufficj e lasciassero perciò al monastero un diretto dominio e sitto livellario di siorini venti e soldi trentadue. Abbandonata poi dagli Stampa tale cappella, su soltanto nel 1750 ristorata alcun poco ed intitolata allora a sant' Anna. Ma in questi ultimi tempi su distrutta affatto, e il dipinto rappresentante sant' Anna, ché fin dal 1750 stava sull'altare, su trasportato nella cappella di s. Stefano.

Giacomo Maria II, che pose l'inscrizione, era figlio di Ercole q. Francesco-Bernardino q. Giambattista, il quale Giambattista era fratello del senatore Giacomo Maria I cui appartiene la memoria. Questo Giacomo Maria II fu decurione, cavaliere nel 1637 dell'ordine di sant'Jago, tribuno militare e commissario generale dei corazzieri a cavallo nell'anno 1648. Così dalle miscellanee genealogiche nell'Ambrosiana.

L'Allegranza (De Sepulcris, loc. cit.) spiega le sigle M. D. H. per menses, dies, horum resurrectionis; ma io non comprendo tale spiegazione, perchè in ogni caso dovea interpretare la sigla H. hujus e non horum, mentre l'epigrafe non parla che del solo Giacomo Maria I Stampa. Piuttosto io spiegherei le sigle M. D. H. per menses, dies, horas, e porterei opinione che l'autore dell'epigrafe volesse indicare che, in mancanza di documenti o di altri precisi dati, nessuno sapesse i mesi, i giorni, le ore che lo Stampa contava oltre il settantesimoprimo anno, e non si potesse così accennare la di lui età colla rigorosa esattezza degli antichi, i quali ponevano sulla pietra gli auni, i mesi, i giorni, e talora sino gli scrupoli della vita di quello cui apparteneva il sepolcro, come veggiamo nel Donati, nel Fabretti e in altri autori; un esempio di tale costume presso anche i meno antichi ci offre l'inscrizione già riportata al numero 23.

Due altre epigrafi riporta l'Allegranza, De Sepulcris, pag. 79, 85, come già esistenti nell'ora distrutta cappella de' santi Girolamo, Catterina ed Anna, che qui presso sorgeva. Sono le seguenti:

## Inscrizione 43.

io . paulus . caramacius . comensis sibi . et . cineribus . bernardinae lusoriae . uxori . lectissimae et . posteris sepulcrum . v . p . mdlxxxvu.

#### Versione.

« Giampaolo Caremazzo comense, pose vivente il sepolero a sè ed alle seneri di Bernardina Lusoria moglie specchiatissima ed ai posteri, l'anno 1587 ».

## Inscrizione 44.

d.io.lucae et isabellae de crucibus nec non alexandro merlo et haeredibus et successoribus eorum anno mdcuu.

## Versione.

«A don Gianluca ed Isabella Croci, nouché ad Alessandro Merlo ed agli eredi e successori loro; l'anno 1604 ».

La nobile Isabella Croce o dalla Croce era la moglie di Giovanni Ambrogio Portalupi, di cui nell'inscrizione al numero 46. Così rilevasi dal testamento d'esso Giovanni Ambrogio rogato dal notajo Girolamo Abbiate in data a luglio 1586, esistente ora nell'archivio del Fondo di Religione. I conjugi Portalupi non ebbero prole, e per ciò Gio. Ambrogio, provveduta largamente la moglie nel testamento, chiamò erede il congiunto Pomponio Cesia, instituendo a favore di questa chiesa un legato perpetuo di due uffizi e venti messe ogni anno. Egli era figlio di Bernardo ed in Milano abitava presso s. Lorenzo.

## NELLO STESSO ANDITO.

#### CAPPELLA

## DI S. STEFANO E DEL MONTE CALVARIO ORA DI SANT'ANNA.

Inscrizione 45.

Versione.

SVRREXIT
MARIA
ET BEATISSIMAM
PRÆDICAVIT
ANNAM

« Sorse Maria ed appellò Auna bea-

Leggesi questo motto sulla cornice dorata dell'altare di questa cappella, ch'era una delle più antiche della chiesa e forse anteriore all'epoca (1220) in cui fu data la chiesa stessa a' domenicani. Il motto sembra pensiere preso dalla Cantica, ove leggesi: Viderunt eam filia, et beatissimam pradicaverunt regina et concubina, et laudaverunt eam (Cant. cap. 6, vers. 8). Essa venne intitolata al protomartire, ma nel secolo XVI assunse il nome di Monte Calvario, ed ora di sant'Anna, pell' immagine di questa santa che non ha molt'anni vi fu collocata, come dissi all'epigrafe numero 42.

## Versione.

D. Ioan . Ambrosij de Por talupis ac successorū Qui obiit V martii M DL XV « Tomba del signore Ambrogio de' Portalupi e de' successori di lui, il quale morì a' 5 di marzo 1565 ».

L'epigrafe è anche nell'opera De Sepulcris a pag. 93, ma inesatta. — Del Portalupi vegg. al numero 44.

## INSCRIZIONE 47.

## Versione.

vetustum familiae mon.
sibi et posteris
antonius m balestrerius
restauravit

« L'antico monumento della famiglia per sè e pei posteri Antonio-Maria Balestreri restaurò, nell'anno della calute 1743 ».

an . sal . mdccxlu.

Questo sepolero colla memoria ora accennata ch' io ritraggo dall'Allegranza, De Sepuleris, pag. 74, stava a poca distanza dalla lapide precedente, nel mezzo cioè dell'arca all'ingresso nella cappella. Poco lungi da esso altro ne stava colla seguente

## INSCRIZIONE 48.

## Versione.

hoc sepulcrum est bel tramini de balestre riis filii dni in . . . . . . . mai . . . . « Questa tomba è di Beltramino de Balestreri figlio del signor Gio....»
.... maggio....

Veronica Balestreri nell'anno 1573 con testamento in data del 16 febbrajo, il cui Pateat vidi nell'archivio del Fondo di Religione in Milano, lega cento lire per un annuale perpetuo in questa chiesa:

clarae io ambrosii a somma
filiae vnicae
io iacobi molteni conivgi
carissimae
hieronymvs moltenvs physicvs
colleg mediolani
et stephanvs frater matri
pientiss sibi ipsis posterisq svis anno sal mdlxxxvi pp.

## Versione.

« A Chiara di Giovanni-Ambrogio da Somma, figlia unica, e di Giovangiacomo Molteni conjuge carissima, Girolamo Molteni fisico collegiato di Milano ed il fratello Stefano alla madre piissima, a loro stessi ed ai posteri loro posero nell'anno della salute 1586 ».

Questa epigrafe (ch'io ricavo dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 91, ed esisteva in questa cappella ora di sant'Anna alla parte del Vangelo sovra marmo sepolerale su cui era anche lo stemma gentilizio dei Somma consistente in un muro di fortezza merlato e tre fascie sotto, e sopra un'aquila colle ali spiegate) ricorda i conjugi Gio. Giacomo Molteni e Chiara Somma. In fatto il sepolero di cui ora è parola, apparteneva dapprima ai signori di Varese e di Somma (Della Valle, Cronaca, pag. 75), e da questi ultimi, forse pel matrimonio di Chiara con Gio. Giacomo Molteni, passò nei Molteni. La coincidenza degli stemmi mi porta a credere che la famiglia Somma di cui uscì Chiara Molteni procedesse dalla illustre casa de' signori di Somma marchesi di Circello napoletani, ramo passato forse in Lombardia a' tempi di Lodovico il Moro, alla qual epoca molti napoletani eransi tramutati a queste parti. Il Gio. Giacomo Molteni, di cui l'epigrafe, fece anche ristorare la cappella, ornarla di stucchi e pitture, e sull'altare sostitul all'ancona di s. Stefano quella del Monte Calvario, per cui si cangiò il nome alla cappella come ho notato.

## Inscrizione 50.

hoc sepulcrum est dni iohannis de comitibus de angleria nobilissimi civis mediolani et heredum suorum meccelvu.

## Versione.

« Questo sepolero è del signore Giovanni de' Conti di Angera, nobilissimo cittadino di Milano e de' suoi eredi. 1458 ».

La lapide che qui riferisco era nella cappella già di s. Stefano sul pavimento dinanzi l'altare e portava l'effigie scolpita di un uomo seduto sovra una mula, con lungo cappello in testa, un falcone nella destra mano e presso lui due cani da caccia. Rassigurava Giovanni d'Angera che forse in quell'anno stesso 1458, giusta quanto conghiettura l'Allegranza (De Sepulcris, pag. 72), era stato dal duca Francesco-Maria Sforza decorato della dignità di gran falconiere. Vedevansi anche nel muro al lato dell'epistola gli stemmi gentilizi della famiglia di Angera scolpiti in marmo e collocati forse dal padre del suddetto Giovanni, nominato Giovanni egli pure, il quale nell'anno 1401 avea ristorata la cappella e ne era divenuto patrono. - Scrive anzi il Bugati (cit. mss.) che il frate dell'ordine de' predicatori ed alunno di questo convento Ugolino, vescovo di Cremona, avesse nell'anno 1337 consecrato l'altare di s. Stesano ad instanza della casata nobile ed antica di Angiera. E un' altra memoria scolpita su rozzo sasso presso la porta laterale della cappella di s. Martino ricordava Giovanni d'Angera: esisteva sul pavimento, ed è la seguente:

## INSCRIZIONE 51.

spectabilis domini iohannis de comitibus de angleria et heredum suorum mcccclvu.

## Versione.

"Del nobile signore Giovanni dei Conti d'Angera e de' suoi eredi. 1457 ".

Antichissima è l'origine di questi conti ch'ebbero in loro potere il castello d'Angera presso il lago maggiore, del quale castello divenuto signore Ottone vescovo di Vercelli, lo legò nel 941 agli arcivescovi di Milano, come narrano gli storici, e spezialmente il Bosca riportato da Giuseppantonio Sassi nell'opera: Possessio

ss. corporum Gervasii et Protasii martyrum Mediolano vindicata. (Mediol. 1719, in 4). La famiglia, benchè perdesse il dominio del suo contado, ne ritenne il titolo, e ne fanno fede anche l'epigrati

che ora ho riportate.

Il Giulini (P. III, pag. 231, 271) ricorda Uberto conte di Stazona, cioè di Angera, che vivea del 1030. Il Sassi (Possessio etc., Append. p. 14) ricorda Galvano conte di Angera, che nel 1151 difese Milano lungamente contro Federico Barbarossa. Un Adobino d'Angera, eletto nel 1388 fra i novecento del consiglio della comunità di Milano, trovasi nel Moriggia (Historia dell'antichità di Milano, pag. 644).

## C) CAPPELLA

## DEI MAGI

## LATERALE ALLA MAGGIORE.

Inscrizione 52.

## SEPVLCRVM TRIVM MAGORVM

Versione.

« Sepolcro dei tre Magi ».

Sotto la finestra al lato dell' evangelio della cappella di cui prendo a parlare vedesi una grande arca di sasso intonacata esteriormente di calce, e sulla fronte si legge l'epigrafe ora riportata, e che soltanto al principio del secolo scorso vi fu dipinta. Quest' arca credesi comunemente quella in cui riposarono un giorno le spoglie dei Magi adoratori di Cristo, benchè gli eruditi vogliano piuttosto ravvisare in essa il sepolero di qualche potente del medio evo.

Non è mia intenzione, nè meno sarebbe questo il luogo di esporre quanto sulla traslazione in Milano dei creduti corpi de' Magi si è detto (a). In ciò mi precedette gran numero di scrittori, e valga per tutti il p. abate Angelo Fumagalli (Dissertazione XXXV. Delle antichità longobardico-milanesi illustrate dai monaci della Congregazione cisterciese di Lombardia). Ivi impariamo attribuirsi

<sup>(</sup>a) Vegg. la presazione, pag. vi.

senza bastevoli ragioni cotale traslazione, da chi a sant'Eustorgio I, da chi a sant'Eustorgio II, a sant' Arsazio creduto arcivescovo di Milano, ecc. Il P. Allegranza dall'esistenza nella basilica eustorgiana di una moneta (a) d'oro di Zenone imp., la quale da antichissimo tempo si esponeva sull'altare de' Magi nel giorno dell'Epifania perchè creduta dal volgo parte di quell'oro che coll'incenso e la mirra i Magi presentarono a Gesù bambino, argomenta che le si desse culto per essersi trovata nella cassa in cui vennero d'Oriente i corpi pretesi de' Magi, ed assegna l'epoca di tale venuta a' tempi di Zenone imperatore, cioè nel secolo V, fra l'anno 470 ed il 401. Il che quanto è ingegnoso, altrettanto appoggia a debole fondamento. La tradizione che attribuisce il merito di tale traslazione a sant' Eustorgio I il creduto fondatore di questa chiesa è la più comune, ma non la meno incerta delle altre. Primo a riportarla (come già dissi a pag. v1) è un anonimo scrittore allegato da Bonino Mombrizio presso il Fumagalli, loc. cit. p. 278. Essa è poi adornata di molte curiose circostanze, le quali, come osserva il Fumagalli medesimo loc. cit. pag. 284, " se per una a parte quel trasporto aggradevole fanno e accetto al volgo, per a l'altra vie più sospetto il rendono ed improbabile a chi va in e traccia del vero e. Così narrasi d'un lupo che uccise uno dei buoi, i quali traevano il carro su cui stava il prezioso deposito, e del lupo stesso postosi indi a trascinar l'arca per comando di sant'Eustorgio. Così del deposito divenuto immobile allorche su presso il sito nel quale doveasi, come poi si fece, ergere la chiesa in onore de' Magi. Queste ed altre parecchie storielle tuttogiorno si ripetono nel volgo, senz' altro appoggio che una pia credulità.

Si è dubitato sul numero di questi Magi, e sul titolo di re ad essi attribuito. Bellissime osservazioni possono vedersi a tale proposito nell'opera di Prospero Lambertini (che su poi Benedetto XIV S. P.) col titolo: Delle seste di Gesù Cristo ecc. (Vegg. cap. II Della sesta dell'Episania); ma esse non fanno al mio argomento. — L'anonimo autore riportato, come dissi, da Bonino Mombrizio (V. Fumagalli, loc. cit., pagg. 278, 279) sembra sosse il primo ad attribuire ai Magi i nomi di Gaspare, Baldassare, Melchiorre.

<sup>(</sup>a) Questa moneta più non esiste. Il P. Allegranza scandalezzato del culto che le si prestava, concepì la felice idea di farla fondere e gittare di nuovo con in una parte l'adorazione de' Magi e nell'altra il monogramma di Cristo. La nuova medaglia che quindi ne venne fu riposta nello stesso tabernacolo ove prima stava, e si mostra tuttora ogni anno al popolo nel giorno dell' Epitania.

A' tempi tuttavia del prete di Rodello Gotofredo da Bussero (sec. XIII in XIV) pare fossero più Inoti al popolo sotto i nomi di Dionigi, Rustico, Eleuterio, narrando egli nella vita di sant'Eustorgio (Codice manoscritto citato a pag. VII), che il pio vescovo « fecit basilicam ad honorem ss. Regum, vice quorum « nominum in Letaniis interpellantur ss. Dionixius, Rusticus, Elea-« terius, pro quibus Gaspar, Baldezar, et Melchior ». Come poi fosse corso fra il popolo un tale scambio è difficile, e non preme indovinare. " Altri, continua il Fumagalli (loc. cit. p. 280), « assegnar vollero a cadauno dei Magi il paese d'onde sono usciti, " uno de' quali essendosi supposto che sosse venuto dell' Etiopia, « gli su per ciò annerita la faccia. Altri di ciò non paghi, hanno « loro attribuito diversa età, una giovanile al primo, una virile al « secondo, ed al terzo una senile. Ma asserzioni sono queste ap-

" poggiate del pari a troppo labili fondamenti.

Ciò che sembra fuor di dubbio per la concorde narrazione d'oltre duecento scrittori di varie nazioni ed età, si è il rubamento delle spoglie credute dei Magi, avvenuto nell'anno 1164 per opera di Reinoldo o Rainaldo cancelliere di Federico Barbarossa ed arcivescovo eletto di Colonia, il quale le tradusse, col consenso dell'imperatore, alla sua cattedrale ove si venerano tuttodi. Non sono concordi peraltro gli scrittori nell'indicare il luogo d'onde l'arcivescovo le sottraesse. Galvano Fiamma riportato dal Muratori (a) (Rer. ital. T. XI, col. 644), e seguito anche dal Puricelli (Ambros. N. 421), dicono che fossero involate dal campanile della basilica di s. Giorgio in Palazzo, ove anche attualmente si mostra il luogo in cui si crede fossero riposte, cioè sovra una tavola di marmo sostenuta da quattro colonnette, senz'alcuna memoria o sigla. Sire-Raul e con esso il Giulini (Memorie, ecc. vol. VI, pag. 324), vogliono che fossero levate da questa basilica eustorgiana, e precisamente dal sarcofago di cui ora è menzione, e il cui disegno è

<sup>(</sup>a) " Auno Domini 1164, così il Fiamma (Chron. Maj.), imperator de « Alamannia in Italiam rediit, et archiepiscopo Coloniensi civitatem Mediolaa neusem recommendavit, qui . . . . . Corpora trium Magorum in Alamana niam de Campanili s. Georgii exportavit. » — Anche fr. Gaspare Bugati (Cron. già cit.) scrive a questo proposito: « I corpi dei tre santi Magi fua rono trasportati dalla chiesa di sant' Eustorgio, dentro della città, in quella a di s. Giorgio, a fine fossero più sicuri per la guerra, da dove pure furono a tolti e portati in Colonia-Agrippina di Alemagna dal suo arcivescovo cangea liero per l'Italia dell'Imperatore, essendo state queste Reliquie sante in Mi-« lano 850 anni ».

nello stesso Giulini loc. cit. (a). Io inclinerei all'opinione del Fiamma, il quale osserva che se le spoglie non fossero state trasportate a san Giorgio, ossia nell'interno della città, non sarebbono state tocche, mentre i sobborghi, a' quali in quell'epoca apparteneva sant'Eustorgio, obbedivano all'imperatore, e farono illesi nella devastazione da questo recata alla città. Lo stesso Fiamma poi narra che la statura dei tre creduti Magi era fra loro diversa, mentre uno era più grande, uno più piccolo, uno di media grandezza fra gli altri due: aggiunge che siccome correa voce che se queste reliquie fossero state tolte a Milano, se ne sarebbero ritornate per la stessa strada d'ond' erano venute, l'arcivescovo Rainaldo, poste che l'ebbe in Colonia, fece murare la porta per cui erano entrate. Cesare Crombach (Hist. Vasulan., pag. 790), ci dà a credere che in quell'occasione Rainaldo asportasse da sant'Eustorgio anche sette delle teste de' Maccabei che vi esistevano.

La privazione delle pretese reliquie de' Magi, non pertanto diminul ne' milanesi la venerazione ad essi. È nel Fiamma (Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino, et Joh. Vicecom. al capitolo De festo trium regum) la descrizione di una clamorosa processionemista di sacro, di profano e di ridicolo, instituita nel 1336, la quale rinnovavasi ogni anno a questa basilica. (Fumagalli, Dissertaz. XIX, vol. II, pag. 202, op. cit. Lattuada, Descriz. di Milano, vol. III, pag. 204), e si vuole abolita da san Carlo. Costante in ogni tempo fu il culto a' Magi prestato in questa loro cappella, che credesi edificata prima del secolo IX (Bescape, Antichità della ch. di Milano. Ripamonti Hist. eccl. Mediolan. T. I, pag. 32), che fu ristorata da Lodrisio Visconte nel 1308, e in cui su posta nell'anno 1347 una lunga ancona di marmo rappresentante i Magi avanti Erode, gli stessi a' piedi del Redentore, e l'Angelo, che, dormienti li avvisa di ritornare per altra via ai loro paesi. Sotto di essa leggesi:

<sup>(</sup>a) Ecco le parole del Raul: « Rainaldus . . . . . tulit . . . . . tria alia « corpora quae erant condita in arca quae erat in ecclesia beati Eustorgi, et « quae dicebantur esse Magorum trium, et exportavit Coloniam ». — Vegganche il Fumagalli, op. cit. vol. II, pag. 56.

manse · S · 124 · 1204 · 12403; .

manse · S · 124 · 2004 · 12403; .

mase · 34064 · 12 · 0406, · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021 · 021

## Versione.

« Tavola della scuola dei beati tre Magi, fatta in onore di nostro Signore Gesù Cristo e della pia vergine Maria e dei medesimi santi Re. 1347 ».

In seguito Gio. Galeazzo I Visconte, duca di Milano, con diploma del luglio 1401, ordinò la ristaurazione dell'antico culto all'arca de' Magi, e la loro sesta nel giorno dell'Episania; Giovammaria, di lui figlio, nel 1405 sece riattare la cappella e rinnovame l'altare (Sassi, Possessio corpor. ss. Gervasii et Protasii, p. 49, num. 22) che su consecrato a' 6 di marzo dall'arcivescovo di Rosetto sr. Ambrogio di Abbiate, domenicano, milanese ed alunno di questo cenobio.

Lodovico Sforza detto il Moro, assai adoperossi presso l'arcivescovo di Colonia per riavere le vantate spoglie dei Magi, ed ottenne da papa Alessandro VI un breve (a) che ne autorizzava la traslazione in Milano, ma nulla consegui; come vane furono le instanze de' frati predicatori nel 1564 a Pio IV; di s. Carlo Borromeo a papa Gregorio XIII ed a Filippo II re di Spagna; e dell'arcivescovo e cardinale Alfonso Litta, nel 1675, il quale all'arcivescovo di Eseso, nunzio apostolico in Germania, ne avea chiesto anche un solo dito, o qualche piccola reliquia (Bosca, Martirologio milanese, p. 204; Sassi, op. cit. append., p. 56, num. 25).

Pochi ed esigui avanzi di tali corpi tenuti in tanto onore dai milanesi si conservano in questa diocesi. Alcuni piccoli frammenti di ossa pretende averne la chiesa di s. Marco in Milano e furonle

<sup>(</sup>a) Questo breve che in originale conservavasi fino alle ultime vicende politiche del secolo scorso nell'archivio dei padri di sant' Eustorgio, è stampato per intero nella dissertazione del Sassi; Possessio carporum ss. Gervasii el Protasii, num. 23.

Ai magi su d'antico tempo in questa chiesa devota una confraternita. Era già in vigore sino dal 1347, come ci attesta l'inscrizione al num. 53, testè riportata. Ad essa su unita nel 1512 quella del Nome di Gesù (Bugati, ms. cit.), e la nuova società che quindi sorse se' rinnovare nel 1733 questa cappella, erigere un nuovo altare e levarvi l'ancona di marmo che serviva prima di pala, e su allora invece trasportata sul muro rimpetto la sinestra ove anche adesso si vede, ma sece pure con barbaro consiglio coprire di calce e gesso l'antico sarcosago creduto de' Magi; imbiancamento che su ugualmențe ripetuto anche nell'anno 1837.

Nello stesso anno 1733 fu pure collocato all'ingresso della cappella, sul pavimento, innanzi l'altare al lato del Vangelo, il sepolcro della confraternita, e vi fu scolpita su bianca pietra la seguente epigrafe che vi si legge tuttora:

Inscrizione 54.

UENERANDJ CONSORTY
SANCTISSIMI NOMINIS IESU
ET
TRIUM SS. REGUM MAGORUM
M D C C X X X I I I

## Versione dell'inscrizione 54.

« Del venerando consorzio del santissimo nome di Gesù e dei tre santi re Magi. 1733 ».

Inscrizione 55.

tratta da un codice Ambrosiano.

mapheolvs vicecomes vir nobilissimvs oldi filivs

vberti olim matthaei magni fratris pronepos sepvlcrvm hoc ante trivm magorum altare sibi posterisq.

xII lvstris et secvlo iam decvrsis posverat qvando eivs abnepos alivs mapheolvs vicecomes georgii silivs

comi bobii praetvra mogvntiae et binaschi capitaneatv bis optime potitvs sarcophago hoc

cvm atavito cadaveribvs pleno contineri non posset
hvmatvs est

aetatis anno LXV. men. x. d. XII. liberis octo superstitibus
obiit autem d. agnetis festo MDX.

io. petros vicecomes mediolanensis praepositos et fratres mapheolo genitori benemerenti pos.

an. sal. mox v. die x1 octobris

## Versione.

« Maffeolo Visconte nobilissimo personaggio, figlio di Oldo, pronipote di Uberto che fu fratello di Matteo il grande, aveva posto a se stesso ed ai posteri questa tomba innanzi l'altare dei tre Magi. Dodici lustri ed un secolo poi scorsi, il di lui abnepote altro Maffeolo Visconte figlio di Giorgio, due volte ottimamente assunto alla pretura di Como e di Bobbio, al capitanato di Monza e di Binasco, in questo sarcofago fu sepolto, perchè in quello de gli avi per la copia dei cadaveri non poteva capire, in età d'anni 65, mesi 10, giorni 12, superstiti a lui otto figli. Morì poi nel giorno di sant'Agnese nel 1510. Giovanni Pietro Visconte prevosto di Milano e i fratelli a Maffeolo padre benemerito posero l'anno della salute 1515 addi 11 ottobre ».

Maffeolo Visconte pronipote di Uberto fratello, quest' ultimo, di Matteo il Magno, abitava, come nota il Litta, (Famiglie celebri ita-

liane, fasc. IX, part. IV), nel castello di Rozano pieve di Locate, e nel 1402 assisteva in Milano alle pompe funebri celebrate a Gianzaleazzo Visconte duca di Milano. Egli avea posta per sè e pei suoi posteri questa tomba presso l'altare dei Magi nell'auno 1350.

Giovanni-Pietro Visconte, preposto della Metropolitana di Milano, nominato parimenti nell'inscrizione, nacque di Antonia Niguarda, moglie di Maffeolo q. Giorgio. Morì intorno al 1528; e le di lui notizie biografiche possono vedersi nel Litta, loc. cit. Egli aveva scritto alcune memorie sul Duomo di Milano col tit.: Pro architectura templi Mediolani opusculum Jo. Petri Vicecomitis praepositi ad praefectos fabricae de archetypo cathedralis basilicae Mediolani, id novembris an. MDXIX. (Cod. ms. in 4. sign. E.) Se esse ora più esistano e dove non potei sapere: la biblioteca dei canonici ordinarii del Duomo, che già le possedeva, ora non le ha più.

Inscrizione 56.

Versione.

FAMIGLIA POGLIAGORVM Famiglia de' Pogliaghí.

Leggesi questa epigrafe su bianca pietra nel pavimento dellà cappella de' re Magi al lato dell'epistòla. La riporta anche l'Allegranza, De Sepulcris, pag. 92, il quale dice che pure a' suoi tempi erano corrosi gli stemmi gentilizii che prima vedevansi attorno il sepolcro.

Inscrizione 57.

sul pilone a destra di chi esce della cappella de' Magi portandosi verso la porta maggiore della chiesa.

· D . M ..

QVOD VESTRVM EST
EX . ME . FRANCISCO
SYLVA CISLAGO
POSTERISQ . MEIS .

AD DIEM CHRISTI

IESV . D . N . VSQ

HIC PIE SERVANTO

IPSE . F . V . P
M D LXXIII

Versioni.

« Ai buoni defunti. — Ciò che di voi resta, da me Francesco Silva-Cialago e da'miei posteri si conservi qui piamente sino al giorno di Gesù Cristo signor nostro. — Egli fece porre, vivendo, nel 1573 ». L'Allegranza (pag. 81, De Sepulcris) dice che sovra questa laride erano gli stemmi del Sylva, e sotto il di lui sepolcro. Ora
più nulla si vede. Egli interpreta le sigle D. M. di quest'epigrafe
Deo magno, cioè a Dio grande, ma io vorrei piuttosto intenderle
Diis manibus, cioè alle anime dei giusti defunti, dizione tolta
bensì al gentilesimo, per altro non insolita anche nelle moderne inscrizioni cristiane anteriori a Morcelli, ma riprovata dalla buona

epigrafia.

Francesco Silva, detto da Cislago, figlio di Giambattista abitava nel sobborgo di san Gottardo. Testò nel quindici settembre 1592 in atti del notajo Antoniomaria Borato, e legò mille lire imperiali all'anno in perpetuo all'ospital maggiore di Milano, con obbligo di corrisponderne dieci ogni anno alla scuola de' Magi in questo tempio, e venti alla scuola del Rosario per tre officii da morto. Comanda essere sepolto in questa tomba che vivente (come dice l'inscrizione) aveasi preparata nell'anno' 1573; lascia eredi i figliuoli Cristoforo giureconsulto e Giambattista da lui avuti colla moglie Nida Castiglioni. (Veggasi il Pateat di esso testamento, esistente ora nell'archivio del Fondo di Religione in Milano).

Il Bugati nella Istoria ms. del convento di sant'Eustorgio ricorda un maestro Dionigi Cislago inquisitore generale a Torino, per la cui destrezza abjurarono pelle sue mani più di mille personaggi unfetti dalle heresie di Lutero et di Calvino ».

# Inscrizione 58.

l.d.

nobil.dna.margarita.de.s.

avgvstino.pie.cogitans.sibi

qvod.prospicis.v.p.a:d.

mdlxxiii

p.sept

#### Versione.

« Lode a Dio. — La nobile donna Margarita di sant'Agostino, pensando religiosamente, pose vivente a sè stessa ciò che vedi, nel giorno primo di settembre l'anno del Signore 1573 ».

Quasi rimpetto alla precedente stava questa lapide sovr'altro pilone, e sovra essa erano parimente le armi gentilizie della nobile donna Margarita di sant'Agostino, che avea posta a sè stessa la memoria e il sepolcro ch'eravi sottoposto. In questi ultimi anni fu levata ogni cosa.

## Inscrizione 59.

cineribvs nob . d . ioann . petri . calvschi sexagenarii . eqvestris . ord . gravis . armaturae . militis strenyi svb . carolo . v . caesare . philippoq . hisp . rege . mediolanensivm dvce tit . h . fratri . ben . f.ioann.andreas.ord.praed. anno m. d. lxxxu. et . patrvelis . fratr . filiis et . calvschis . aliis .

#### Versione.

a Alle ceneri del nobile don Giampietro Calusco, uno e valoroso dei sessanta militi della guardia dei corazzieri (a) sotto Carlo V Cesare e Filippo re di Spagna, duca dei milanesi, questo titolo pose il frate Giovanni-Andrea dell'ordine de' predicatori nell'anno 1583, al fratello benemerito, nonchè ai figli d'un fratel cugino ed agli altri Caluschi ».

Anche questa memoria che, come la precedente, traggo dall'opera De Sepulcris, pag. 79, e che era fuori della cappella dei Magi

sul pilastro al lato dell'evangelio, ora non è più.

Giovampietro Calusco, cui essa appartiene, era figlio del nobile Battista. Testò nel 4 dicembre 1583 in favore del fratello Giovannandrea frate domenicano in questo cenobio, nonchè dei consanguinei Giovanni-Francesco e Giovandomenico, figli del di lui cugino Domenico Calusco, instituendo vari legati a favore di chiese e pii luoghi; e sustituendo in certa parte dell'eredità al suddetto

<sup>(</sup>a) Intendesi la guardia del Governatore, ch'era composta appunto di sessanta uomini.

di lui fratello Giovannandrea la scuola dei Magi in questa chiesa di sant'Eustorgio, alla quale scuola, come a quella del Rosario, ed alle Chiese di santa Maria presso san Celso, san Lorenzo e santa Croce il testatore prosonde pie elargizioni. Egli comanda inoltre di essere dopo morte vestito con abiti dell'ordine di san Domenico, portato a questo tempio di sant'Eustorgio, e deposte le vesti, venir poi rinchiuso in una cassa di legno e sepolto nell'arca fattagli preparare dal già nominato di lui fratello. Veggasi il citato testamento negli atti del notajo Giovanni de' Giusti nell'archivio del Fondo di Religione in Milano.

Anche il di lui fratello Giovanni-Andrea, che fu religioso in questo cenobio eustorgiano bene meritò del cenobio stesso e del tempio. Dotolli, vivente ancora, di parecchi utensili d'argento, e con istrumento in data 6 luglio 1594, ricevuto dal notajo Giambattista Vitale, fondò presso i di lui congiunti Francesco e Giandomenico Caluschi, un capitale di lire duemille pel mantenimento degli apparamenti di sagrestia, come vidi annotato nelle carte del convento ora passate nell'archivio del Fondo di Religione. — La linea primogeniale Archinto erede della famiglia Panigarola, in cui era passato il patrimonio dei Caluschi, pagava per tale legato

ogni anno lire ottanta.

## D) SOTTOCORO, SCUROLO O CONFESSIONE.

#### CAPPRLLA

## DEGLI ANGELI E MARTIRI.

INSCRIZIONE 60.
in un cippo marmoreo sotto la finestra.

SACELLVM · HOC DEO · OPT · MAX SANCTISQ · ANGELIS **HOMINVM** . CVSTODIB GLORIAEO . SOCIIS DICATVM PETRVS . ANDARES CAESAR . AVGVSTAN **VETERANVS MILES** ANNVA · PRO · RE · DIVINA OVOTIDIE · FACIENDA DOTE · CONSTITUTA POSITOQ . SIBI POSTERISO · SVIS · SEPVL · VIVENS · INSTAVR CVRAVIT . III D X CI  $\infty$  . ONNA

## Versione.

« Questa cappella dedicata a Dio ottimo massimo ed ai suoi santi Angeli custodi degli uomini e socii della gloria, Pietro Andares soldato veterano di Saragozza, assegnatavi un' annua dote per messa quotidiana, e postavi sepoltura per sè e pe' suoi posteri, vivente ristorar fece l'anno 1593 ».

Pietro di Andares ottenne il diritto di sepoltura in questa cappella per sè e suoi eredi addì 8 novembre 1592. Eresse il cippo marmoreo l'auno seguente, e sul pavimento nel mezzo della cappella dispose la tomba sul coperchio della quale fe' incidere le sigle P. A. che veggonvisi tuttora. Con istrumento del notajo Genesio Calco in data 21 aprile 1605 egli dotò inoltre questa chiesa di una messa quotidiana, dotazione che venne poi ridotta nel 1780 a sole cinquantatre messe annue.

Qui presso era pure il sepolero del domenicano Gaspare Bugati ossia Ambigato, l'autore della Istoria inedita e breve del monastero di sant'Eustorgio in Milano dal suo principio fino all'anno 1577, che ho più volte citata. Egli nel 1575 avea fatto rifabbricare questa cappelletta, ornandola di stucchi e pitture a fresco e di molti e pregevoli donativi, fra' quali un calice di argento di lavoro squisito con nove pietre legate in oro.

Di quest'uomo assai versato nella storia e specialmente poi nella sacra erudizione parlano gli scrittori domenicani Gozzeo, Pio, Fernandez, Altamura; gli scrittori delle cose milanesi Moriggia (Hist, della nobiltà ec. lib. III, cap. 6), Ghilino (Teatro ec., parte I, pag. 133), Piccinelli (Aten. mil., pag. 232), Argelati (Bibliot. scripp. mediol.). - Specialmente poi se ne parla nella Bibliotheca ord. praed. de' PP. Quetif. ed Echard. (Tom. II, pag. 321, col. B). Le principali di lui opere sono: La vita del beato Giobbe in pia comparazione della vita del Signor nostro (Alessandria, per il Quinzano, in 4). — Historia universale dopo la creatione del mondo sino a' tempi presenti (Venetia 1570, iu 4). Ne fece altra edizione nell'anno successivo in Milano con dedica a Cesare Visconte e col titolo: Historia universale di m. Gasparo Bugati milanese nella quale con ogni candidezza di verità si racconta brevomente et con bell'ordine tutto quel ch' è successo dal principio del mondo sino all'anno 1569 ec. Altre edizioni anche con aggiunte portano le date del 1570, 1576, 1581, 1587. Nuova aggiunta egli aveva preparata per la stampa con dedica al m. ill. sig. Cesare Cottica di Alessandria in data 1 maggio 1587. Essa però rimase inedita nella Biblioteca Ambrosiana, ove sta tuttora (Cod. H. num. 72, parte infer.) con annotazione ms. del presetto di quella biblioteca Pierpaolo Bosca non essersi eseguita la stampa per le ciance che l'autore erasi lasciato in essa sfuggire contro s. Carlo (a). In fatto con troppo poca riservatezza il Bugati espone in quello scritto le gare ch'ebbe quell'arcivescovo a sostenere per la corte armata da lui pretesa, per l'introduzione in Milano di nuovi ordini religiosi e le accuse dategli di avverso agli ordini monastici antichi, di innovatore nelle discipline del clero e distruttore di vetusti templi e cenobii per formarne de' nuovi. Ma non so dispensarmi dal riportare, per la sua singolarità, un passo ove il Bugati maliziosamente senza dubbio, e facendo mostra di escusarlo, epiloga le accuse date al

<sup>(</sup>a) Autographum Gasparis Bugati in quo nonnulla scripta contra d. Carolum effutit, quae deinde merito typis commissa non sunt. Hacc animadvertebat Petrus Paulus Bosca Bib. Amb. praefectus anno seculari 1675.

Borromeo: « Mormorarono con queste poi altri molti dell' arcive« scovo cardinale: (huomo per me de' santi intenti): notandolo di
« novitoso, di caprizzoso et di non haver la bontà del conte Gi» berto suo padre, anzi di essere ambitioso, vindicativo, e forse
« crudele: a cui non calse (dissero) la morte degli Humiliati già
» giustitiati nè quella d'alcuni preti, chi da sè stessi impiccati,
« e chi scannati, e chi gettati ne' pozzi per disperatione più tosto
« che sottoporsi al suo giuditio: huomo (pazzamente aggiunsero)
» che ha tribolato i principi, i nobili, i cittadini, i plebei, preti,
» frati, monache, vivi e morti e sepolcri de' santi, nonchè gli ani» mali e uccelli vietandoli dentro de' monasteri, cioè i maschi. Ma
» furono mormorationi vane anzi temerarie, etc. »

Il Bugati è autore anche d'una Historia et origine della terra di Meda e di quel monastero (in fol. senz'anno) e di altro opuscolo stampato in Milano nel 1578 in 4, col titolo: I fatti della città di Milano intorno la peste degli anni 1576, 1577. Lasciò poi inediti, oltre l'Aggiunta, già citata, alla sua Storia universale, la Storia compendiosa, pure ricordata, del chiostro di sant'Eustorgio, ed altro opuscolo scritto nell'anno 1564 contenente una memoria di sepoleri e l'inventario della sacristia della Chiesa Eustorgiana.

Nella Storia universale (ediz. milan. 1571, lib. VI, pag. 620) il Bugati dava anche notizie dell'origine della di lui famiglia e dell'arme sua gentilizia ch'era un buratto, da cui forse, il soprannome Bugati, mentre il vero cognome della famiglia era Ambigato. Narra a questo proposito di certo suo ascendente, Pandolfo Ambigato, huomo, com' egli dice, arguto et faceto, il quale vedendo la duchessa Bona Sforza « incollerita col marito Galeazzo perchè que-« sti le faceva torto dandosi ad altri amori, le insegnò di usare l'impresa del Burato con quel motto: Tal a te quale a me: la a qual insegna veggiamo nelle ducali per tutto nota, et diede da « sospettar al duca un pezzo. Ma compreso l'effetto che suol fare « il Burato, che hor da un pugno et hor dall'altro è percosso per sottigliar la farina: et che l'un pugno vendica l'altro, se ne rise « prima, et poi si corrucció con l'esser motteggiato di vendetta, « di dishonore. Tuttavia, conosciuta la bontà della Bona; usò tal « arme anch' egli volgendo questo senso nel senso di giustitia. Onde lodato Pandolfo, hebbe egli anchora la medesima inse-« gna con altri doni ».

Fra Gaspare era nato in Milano nell'anno 1524, e vi cessò di vivere a' 18 di aprile del 1588; fu deposto nel sepolero ch'egli avevasi, come ho detto, preparato. Avevasi preparata anche la seguente:

## INSCRIZIONE 61.

PRIS GASPARIS BYGATI ET SEPVLCRYM DE BYGATIS ET SYORYMA

cioè « Sepolcro del frate Gaspare Bugati e de' suoi de' Bugati ».

ch'io ricavo dall'Allegranza, ma non credo ch' essa venisse mai scolpita sulla di lui tomba.

Non è finalmente a tacere come in questa cappella sovra un altare dedicato, credesi, a s. Primo, è tradizione che celebrasse innanzi ad ogni altro la messa un fr. Robaldo da Albignano, che visse con fama di santità, e fu anzi il primo de' monaci che morissero in questo cenobio (Bussero, ms. cit., Vit. Fratr., part. 4, cap. 25, pag. 97 e seg.

Ī.

## E) ANDITO CHE METTE AL SANTUARIO DI S. PIETRO MARTIRE.

## BRACCIO A DESTRA DI CHI ENTRA.

## INSCRIZIONE 62.

PIGELLYS PORTINARIYS NOBilis florentinus hVIVS SACELLI A FVNDAMENTIS ERECTOR ANNO DOMINI 1462.

## Versione.

« Pagello de' Portenari nobile florentino ch'eresse dai fondamenti questi cappella l'anno del Signore 1462.

Sovra un quadro esistente sulla porta di questo andito che mette alla chiesa leggesi tale inscrizione, la quale ricorda Pagello de Portenari nobile fiorentino, fondatore della cappella di san Pietro martire, come si dirà a suo luogo (inscriz. 73).

Il quadro rappresenta l'essigie d'esso Pagello vestito di abite lungo e ricco, e genustesso innanzi il santo martire.

## INSCRIZIONE 63.

Io : Petro · Albytio
inter Pyblicos Med : Professores
Celebratiss :

IN TIGIN : ACADEM : HORIS VESPER :
LECTORI PRIMO

Viro . Ingenvo . Pio . modesto

ET LIBERALI

Patriz et Paincipibys myltis
Medicinz cayssa

symme caro.

QVI

Annos vixit . LXXV .

Pubblice docvit . XL .

ET ÆTERNO MED : DAMNO OBIIT

Io : FRANCISCYS

PATRI . B . M . SIBI ET SVIS

ANNO . DOM . CID DC .

#### Versione.

« A Giovanni Pietro Albuzio celebratissimo fra' pubblici professori della medicina: lettore primo nelle ore vespertine nell'università di Pavia, uomo ingenuo, pio, modesto e liberale, carissimo per la medica perizia alla patria ed a molti principi, il quale visse anni 75, insegnò pubblicamente per lo spazio di quaranta, e morì con perpetuo danno della medicina; Giovanni-Francesco al padre benemerito, a sè ed a' suoi pose, l'anno del Signore 1600 ».

Gio. Pietro Albuzio merita fra' professori e letterati dell' università di Pavia un posto assai distinto. Era poeta, teologo, matematico ed oratore; ma soprattutto era medico. Sapeva a perfezione il greco, l'ebraico, il latino. Fece i suoi studi nell' università di Pavia, ove nell'età di anni ventiquattro ebbe il serto dottorale. L'anno seguente il duca Francesco Sforza lo fece lettore di rettorica e poi di logica nella detta università, dove restò per pochi anni. Volle poi abbandonarsi totalmente allo studio ed alla pratica dell'arte. Ricusò la cattedra di medicina offertagli nelle università di Bologna e di Pisa, ed accettò quella di Pavia per affetto a' suoi paesi, ed insegnò questa scienza con molto applauso. Il suo nome corse anche ad oltramontani paesi; egli fu chiamato in ispe-

zieltà dal re di Danimarca nella malattia d'una sua figlia. Imprese felicemente la cura dell'elettore di Baviera, di molti cardinali, del duca Doria, di Ottavio ed Alessandro duchi di Parma e di altri principi e signori. Era sovente richiesto della sua opinione da' medici più accreditati, che pure invocavano il di lui giudizio sovra le loro opere prima di porle in luce. Al tempo della peste in Milano (l'anno 1577), egli venne quivi chiamato ed eletto deputato pel circondario della porta Vercellina. Mandò anche a luce un libro di consulti medici, e due di lezioni.

Dalla moglie Lucia Lampugnani ebbe due figli, Fabio e Francesco, l'uno medico di chiaro nome, l'altro uomo di lettere, e cavaliere dell'ordine de' santi Maurizio e Lazzaro nel 1575. Quest'ultimo con testamento del tre dicembre 1602, rog. Girolamo Crivello, il cui pateat fu da me veduto nell'archivio del Fondo di Religione in Milano, lascia lire quattromille imperiali alli frati di sant'Eustorgio per una messa quotidiana.

Dopo aver insegnato per oltre 40 anni pubblicamente la medicina, Giampietro morì in Pavia in età di 75 anni a' 14 febbrajo 1593. Il suo cadavere fu trasportato a Milano e sepolto nella chiesa di sant' Eustorgio con inscrizione e monumento postigli dal figlio Francesco l'anno 1600. Nei funerali fu lodato dal discepolo Archileo Carcano di cui sarà parola fra breve.

Traggo queste notizie sul dottore Albuzio dagli atti dell'università di Pavia. Del resto parlano di esso = Il Piccinelli nell'Ateneo; il Curti nelle Notizie storiche degli scrittori medici milanen; l'Argelati nella Biblioth. Scripp. Med. T. I, il Mazzuchelli negli scrittori d'Italia; il Moriggia nella Nobiltà di Milano, lib. Ill, cap. 7; l'Allegranza, De Sepulcris, pag. 71.

L'inscrizione e il monumento sono presso la porta laterale che dalla cappellina degli Angeli mette in quest'andito. La riporta anche l'Allegranza (loc. cit.), e dice che sotto essa stava la lapide sepolerale (che ora non più vedesi) della famiglia Albuzia con

queste parole:

Inscrizione 64.

familiae albvtiae

## INSCRIZIONE 65.

ALBERTO · CODEBOVI
ACRIS · ET · PRAESENTIS
ANIMI · VIRO
FRANCISCI · SFORTIAE · primi
ducis · mediolani
IDC · PEDITVM · DVCTORI
IOANNI · STEPHANO · HVIVS F .
PETRO · ANGELO · IOAN · STEPHANI · F .
HONESTIS · HOMINIBVS
HIERONYMVS
PROAVO · AVO · PATRI · SIBI
LIBERIS · POSTERISQ · SVIS
V · F
ANNO · CID IDLXXX

#### Versione.

« Ad Alberto Codebo uomo di spirito acuto e pronto, condottiere di seicento fanti di Francesco I Sforza duca di Milano; a Giovanni Stefano di lui figlio; a Pietro-Angelo figlio di Giovanni-Stefano uomini nobili; Girolamo vivente fece al proavo, all'avo, al padre, a sè, ai figliuoli, ed ai posteri suoi, nell'anno 1580 ».

Sotto la lapide stava in terra il sepolero con questa memoria, oggi sparita:

## Inscrizione 66.

hier . codebovis sepvl . m . d . lxxx
eioè: « Sepolero di Girolamo Codebò 1580 ».

Forse era fratello di questo Girolamo un Gio. Pietro Codebò (de Capite bobus) che con testamento in data 25 giugno 1597, da me veduto nell'archivio del Fondo di Religione dispone di alcuni legati a favore di questa chiesa nella quale vuol essere tumulato.

Altra memoria della famiglia Codebò riporta lo stesso Allegranza (op. cit. pag. 82), siccone esistente a' suoi tempi nel muro rim-

petto le cappelle di s. Stefano e di sant'Ambrogio. Oggi nemmeno essa si legge: è la seguente:

INSCRIZIONE 67.

henrico . codebovi
mediolanensi
medico . praestantiss
qvi . civibvs . svis vixit
ann . 72
et . baptistae . eivs . fil
fr . lvdovicvs . ord . praed
sacrae . theolog . professor
avo . et . patri . b . m .
v . p
kal . maii . 1560

#### Versione.

« Ad Enrico Codebò milanese, medico prestantissimo che visse a' suoi cittadini anni 72, ed a Battista di lui figliuolo, il frate Lodovico dell'ordise dei predicatori, professore di sacra teologia, vivente pose all'avo ed al padre benemerito, nel primo di maggio 1560 ».

Lodovico-Maria Codebò, che dettò questo titolo, su uomo i suoi tempi di molta riputazione. Maestro di metasisica su al celebre letterato Francesco Ciceri, ed hassi alle stampe una epistola (XXIII, lib. X, pag. 63) del Ciceri a Lodovico, in cui lo prega assegnargli una tomba in questa chiesa; come gli venne anche concesso avendosi tuttora memoria che il Ciceri sosse qui interrato a'3 di aprile 1596. Il Codebò su prosessore di teologia e penitenziere maggiore nel Duomo di Milano, e morì in questo convento di sant'Estorgio a'10 maggio 1585. Il Bugati ed il Sarti ne' loro ms. sulla basilica Eustorgiana riportano altre epigrassi da lui composte per questa chiesa: noi conosciamo, siccome da lui dettate, la presente al num. 67, l'antecedente al num. 66 e quella al num. 110, sulla ediscazione della chiesa stessa.

Un posteriore Lodovico Codebò causidico, morto a' 20 maggio dell'anno 1644 si annovera tra i benefattori della confraternita del Rosario già instituita in questa chiesa, quale confraternita egli con testamento in data 30 luglio 1635, ricevuto dal notajo Franceso

Bacchiocco chiamò alla propria eredità in caso che fosse rimasta estinta la linea dei legittimi di lui eredi.

INSCRIZIONE 68.

MARTINO · RESTAE · ATAVO
ANTONIO · ABAVO
MARTINO . PROAVO
BAPTISTAE · AVO
IACOBO . PATRI
nobilib . et . INTEGRIS

HOMINIB

ANGELAE · CASTANAE · AMBROSII · F · MATRI · OPT

BLANCAE · SERONAE · PROTASII · F ·

VXORI · FEMINAE · LECTISSIMAE

CONCORDIA · SINGVLARI · CVM · MARITO CONIVNCTAE

ANNOS · NATAE · LXIII ·

MORTVAE · VI · BAVTROM
· RAMBONO · CID · VILLA
· VILL

· ANNO · CIO · CIO

#### Versione.

« A Martino Resta bisarcavolo, ad Antonio arcavolo, a Martino bisavolo, a Battista avo, a Giacomo padre nobili ed integri uomini, ad Angela Castana figlia di Ambrogio madre ottima, alla moglie Bianca Serona (a) figlia di Protaso, femmina ornatissima, con singolare concordia al marito congiunta, morta d'anni 63 a' 10 novembre dell'anno 1581, a Giacomo figlio vivente procreato da essa, Giovanni Battista Resta vivo fece, nonché a sè ed a' posteri, nell'anno 1582 ».

Memoria scolpita in marmo poco lungi dalla precedente. Le parole nobilib. et furono cassate all'epoca memoranda del 1797.

<sup>(</sup>a) Forse dovrebbe dirai Sironi o Seregni o Saronni, cognomi non infrequenti nel milanese, che trovansi indistintamente indicati colle voci latine Seronus, Seroni ccc. Bianca apparteneva forse ad una di codeste famiglie.

Fra i personaggi accennati nell'epigrase ho a parlare specialmente di Giacomo II, detto anche Giovan-Giacomo, figlio di Giambattista II. Nacque intorno al 1560; studiò lettere amene, ottenne nel 1601 la cattedra di eloquenza nelle scuole palatine di Milano. Sostenne pubblici uffici, morì d'anni cinquantatre nel 1613, e su deposto in questa chiesa presso i suoi maggiori. — Avea dettato in latino epigrammi ed inscrizioni: dei primi per altro non resta che la memoria nelle lodi di Benedetto Sociaco o Sossago (lib. VII Epigram.); delle seconde alcune possono vedersi nel Cronico Glassiatense di Placido Puccinelli (pag. 293 e segg.), e nel tempio di santa Maria presso san Celso quella alla memoria dello scultore Annibale Fontana. Finalmente una lunga dissertazione del Resta in sorma di lettera sta nelle opere di Giusto Lipsio, come ricorda l'Argelati (Bibl. Scripp. Mediol., pag. 1206 e seg.

Anche Giovanni Resta figlio di Filippo e di Orsola Corio merita essere ricordato siccome peritissimo nelle lingue latina e greca, nella eloquenza e nel diritto. Fatto vecchio, si condusse a vivere fra questi frati di sant'Eustorgio ai quali lasciò, morendo, nel 1699,

ogni suo averc.

Per tale eredità passarono anche al convento tutte le carte di questa famiglia *Resta* molte delle quali possono ora vedersi nell'archivio del Fondo di Religione in Milano.

# Inscrizione 69.

EMANVELI · CHRYSOLORAE

CONSTANTINOPOLITANO

LITTERARVM · GRAECARVM

IN · INSVBRIB · ET · RELIQVA

ITALIA · sub · vicecomitib · p · p ·

RESTITVTORI

TEODORAEQVE · CHRISOLORINAE

EIVS · FV · FORMA · ET · ELOQVENTIA

PRAESTANTI

FRAN · PHILELPHI · VIRI · AETATIS

SVAE · DOCTISSIMI

VXORI

AMICVS · HIC · SEPVLTIS

M · H · P ·

#### Versione.

« Ai qui sepolti Emanuele Crisolora costantinopolitano, restitutore delle

lettere nell'Insubria e nella restante Italia sotto i principi Visconti; e Teodora Crisolorina di lui figlia distinta per venustà ed eloquenza, moglie di Francesco Filelfo uomo il più dotto dell'età sua: un amico pose questo monumento.

Sulla stessa direzione della precedente è anche questa lapida mutilata nelle parole sub vicecomitib. pp. a' tempi delle ultime vicende politiche del secolo scorso. L'amico qui anonimo io trovai essere il non ha guari nominato fr. Gaspare Bugati che sen diede merito nel citato suo libriccino: Istoria del convento di sant' Eustorgio (mss. passato all'archivio del Fondo di Religione in Milano), in cui lessi a pag. 21 che avea posto egli ai Crisolora questo sasso memoriale in marmo, come amante de tali tanto virtuosi.

L'epigrafe leggesi anche nell'Allegranza, De Sepulcris, pag. 83, il quale non rilevò giustamente la sigla che segue alla parola eius nell'ottava linea e sembra un F, ed immagino una cifra che significasse nepti e ne impresse il disegno sul suo libro (loc. cit.). Ma io non rilevo una cotale cifra nella pietra, e la sigla parmi assolutamente un F. Anzi quasi non porrei dubbio che l'autore dell'epigrafe errando nel ritenere Teodora Crisolorina figlia. piuttosto che nipote di Emmanuele, volesse esprimere con quella. lettera la parola filiae, anzichè quella nepti, come avvisò l'Allegranza. Ben è vero che trasversalmente a quella lettera, e nel lato aperto della medesima sono tracciate due altre linee, ma queste evidentemente appajono posteriori all'incisione della lapida, ed io ritengo fermamente che qualche lettore della stessa il quale sapeva essere stata Teodora nipote ad Emmanuele e non figlia, credette emendare la pietra cangiando la lettera F. in N. con quelle due linee che ho già ricordate, e venendo così a formare la figura FN. la quale parve all'Allegranza una cifra e lo guidava a dettare l'erroneo giudizio che leggesi nella sua opera, De Sepulcris, loc. cit., e che trasse in inganno persino il Tiraboschi (Storia della Letterat. it. tom. VI, part. V, cap. V, S XXI) (a).

<sup>(</sup>a) Così io aveva scritto prima che mi venisse alle mani la Vita del Filelfo, dettata eruditamente dal Rosmini e venuta in luce nel 1808. Mi tornò soddisfacente vedervi in parte confermate le mie conghietture. Se non che vorrei espurgata l'onorata memoria del P. Allegranza, dalla taccia di simulazione che a lui in quell'opera (Tom. II, pag. 11) vien data supponendosi ch'egli medesimo alterasse la sigla F nell'iscrizione che ora riporto e poi con mala sede si scatenasse nel libro suo De Sepulcris contro l'Argelati che quella sigla interpretava filiae. Parmi una tanta simulazione incompatibile col carattere religioso ed onesto di quel pio cenobita, il quale poi nessuna causa di odio aveva coll'Argelati per istudiare maliziosamente il modo d'inveire a torto contro di lui.

Ciò che dice l'inscrizione: essere qui sepolto Emmanuele Crisolora (a) non sembra vero. E comune asserzione di quanti scrissero di lui, ch'egli morisse in Costanza nell'anno 1415 e fosse ivi sepolto presso i domenicani, leggendosi anzi nell'Argelati (Bibliot. scripp. Mediol. Tom. II, pars, alt., ch. 2092) l'epitaffio che ivi gli fu posto. E lo stesso Bugati che nel suo Sepoltuario della chiesa Eustorgiana (da me già citato) notò all'anno 1446 la tumulazione in essa di Teodora, nulla dice di Emmanuele. Nemmeno sembra probabile la conghiettura dell'Allegranza (loc. cit. De Sepulcris), fosse qui sepolto il cuore di Emmanuele da lui medesimo nel testamento lasciato a Giovanni, perchè quest'ultimo non si ha notizia che abbandonasse a quell' epoca Costantinopoli sua patria, ove anzi cessò di vivere pochi anni dopo la morte di Emmanuele. Le quali osservazioni divertono anche l'idea che l'autore dell'epigrafe presente facesse uno scambio, e il qui sepolto fosse non Emmanuele, ma Giovanni Crisolora. Nessuna meraviglia poi che il Bugati che dettò l'inscrizione tanti anni dopo i Crisolora, errasse nel credere Teodora nata da Emmanuele anziche da Giovanni, tanto più che il nome del primo ben più che quello dell'altro era in quella stagione noto a queste parti.

Assai venne scritto intorno Emmanuele Crisolora, e spezialmente da Domenico Giorgi che ne pubblicò nel secolo scorso una Vita producendo anche un elogio funebre latino composto da Andres Giuliano, e già recitato in Venezia (b). Ristringendo in poco il molto, dirò che Emmanuele dev'esser nato in Costantinopoli alla metà del secolo XIV di assai nobile e doviziosa famiglia; dev'essere alla fine del secolo stesso venuto in Italia indottovi forse dalla sorte infelice in cui trovavasi allora l'illustre sua patria. Fermossi dapprima in Firenze, chiamatovi da quella città nel 1396 o 1397 a tener pubblico insegnamento di greca letteratura, ma ivi non ri-

<sup>(</sup>a) Benche la lapide abbia Chrysoloras e Chrisolorinas, giusta la greca e latina ortografia della voce «pozo, pure gli autori che di questa famiglia trattano scrivono anche talora Crysoloras e Crysolorinas. Io senza estrare in quistioni filologiche, estranee a questo lavoro, amo scrivere in italiano Crisolora e Crisolorina perche diciamo anche Crisalide, Crisanto, Crisippo, Crisolito, Crisogono con più frequenza che non altramente, e perche piace conservare più che sia possibile l'uniformità del cognome italiano col latino e col greco, quantunque Tiraboschi e Rosmini scrivano invece Grisolora e Grisolorina. — Anche il Boissonade nella Biograph. Univers. e il Muratori: Annali d'Italia, Tom. IX, hanno Crisolora.

<sup>(</sup>b) Andreae Juliani pro Manuele Crisolora funebris oratio: Leggesi a pag. 327 dell'opuscolo Poggiana ou la vie de Pogge Florentin, par Jacques Lenfant. — 1720.

mase che tre anni. Si tramutò quindi a Milano, ed è opinione che vel traesse, col mezzo dell'imperadore Manuello allora venuto a Milano, il duca Gian-Galeazzo, a cui era giunta la fama della dottrina del Crisolora. Credesi anche passasse indi a poco professore all'università di Pavia. Ma ad ogni modo breve fu il soggiorno di lui in queste provincie, perchè lo troviamo nel 1404 ambasciadore dell'imperatore Manuello a Venezia. Sembra fosse anche a Londra nel 1406, e quindi nuovamente in Venezia (a). Di là passò forse a Roma dove è fama tenesse pubblica scuola. Venuto in grazia al pontefice, su spedito a Costantinopoli con lettere a quel patriarca Matteo, e ciò fu alla fine del 1408; anno in cui il patriarca pare cessasse anche di vivere. Ritornava quindi in Roma, accolto da papa Giovanni XXIII. nella sua corte, è vi rimaneva sino all'anno 1413 in cui accompagnava per ordine del pontefice due legati a Sigismondo imperatere. Inviato poi dallo stesso papa al sinodo di Costanza, incontrò ivi la morte, ed ebbe colà sepoltura, come ho notato.

Delle opere di quest'uomo cotanto celebrato parla principalmente il Fabricio (Bibl. gr. T. 10). Una gramatica greca è la più nota fra quelli dei di lui scritti che vennero in luce. Pietro Lambecio (Ad calcem Codini De antiquit. C. P. — Paris. 1665) ha pubblicata una lunghissima lettera di Emmanuele Crisolora a Giovanni figlio dell'imperatore Manuello, nella quale si fa il confronto fra Roma e Costantinopoli. Altra lettera di Crisolora, fatta italiana da Luigi Rossi leggesi a pag. 183 del vol. III della Vita e disciplina di Guarino veronese, scritta dal cav. Carlo de'Rosmini (Brescia 1806, in 8.). Di altri suoi scritti inediti fa cenno il Tiraboschi (Storia della letteratura italiana, Tom. VI, parte IV, capo II) nel quale possono vedersi con maggiore estensione di circostanze le vicende principali della vita di questo dotto uomo da me qui di volo tracciate.

Teodora Crisolora, detta anche Crisolorina e Grisolorina dagli scrittori, ebbe sepoltura in questa chiesa nell'anno 1441 come ho notato. Ella era figlia di Giovanni e di Manfredina Doria, e dev'esser nata intorno al 1411. In età di quattordici anni e in Co-

<sup>(</sup>a) In Venezia vedevasi il ritratto di Emanuele Crisolora nella sala del Consiglio presso quelli di Giovanni Argiropulo, Teodoro Gaza, Demetrio Calcondilla. Perirono tutti nel fatale incendio del palazzo ducale l'anno 1577.—Veggasi Sansovino: Venetia: città nobilissima, pag. 132. Altro ritratto del Crisolora è in Milano nella Biblioteca Ambrosiana, ma dell'autenticità di questo, che sembra lavoro del secolo XVI, e quindi della sua rassomiglianza all'originale, è molto a dubitare.

stantinopoli di lei patria sposò il rinomato uomo di lettere Francesco Filelfo da Tolentino, il quale erasi in quella città recato per apparare la greca lingua ed erasi fatto scolare di Giovanni Crisolora. Il Filelfo è accusato da taluno di avere prima di tali nozze avuto commercio con Teodora o colla di lei madre. Trattandosi d'uomo dato fino dalla prima età alla passione de' sensi, potrebbe anche stare, e senza improbabilità, con ambedue, sebbene il Rosmini di lui biografo abbia maestrevolmente cercato di liberarlo dall'accusa. Teodora, distinta fra le donne del suo tempo per grazia, avvenenza e cultura dello spirito, come lo stesso Filelfo in tante delle sue lettere ripete, e dalla cui familiare conversazione, anzi meglio che in altro modo, egli vuole avere appreso le finezze, le eleganze, la proprietà del greco linguaggio (a), segui sempre la sorte dello sposo che teneramente l'amava. Dobbiamo crederla adunque partita da Costantinopoli nell'anno 1427 e giunta in Milano, dopo non lungo soggiorno in altre città, nell'anno 1430, ove cessò di vivere nel 1441 in età di trent'anni o circa (b). Aveva dato al marito quattro figli, il primo dei quali per nome Gianmario, nato del 1426 acquistossi fama d'uomo, assai erudito, professò la giurisprudenza e le lettere amene, scrisse versi e prose. Di lui e di suo padre Francesco possono vedersi, meglio che altri, il Rosmini, Vita di Francesco Filelfo da Tolentino = (Milano 1808, T. III, in 8.) nonchè il Tiraboschi (Tom. VI, p. V, cap. V; Storia della Letteratura italiana). E possono poi, per ciò che risguarda i Crisolora, essere veduti. Hody, (De Graecis illustribus linguae graecae literarumque humaniorum instauratoribus: Lond. 1742) — Mehus. (Ambron Camaldul. Epist.) — Zaccaria Franc. Ant. (Bibliot. di St. letteraria) — Gradonicus (De hominibus in Italia claris qui a seculo XI ad XV graece docti fuerunt, Brixiae 1759). — Zeno Apostolo (Dissert. Vossiane) - Sassi (Hist. Litter. Mediol.

<sup>(</sup>a) « Nec inficier tamen.... ad graecam locutionem plurimum conduxisse » primam illam uxorem meam, quae mihi vita ipsa carior fuit; Teodoram « Chrysolorinam, summi illius viri Manuelis Chrysolorae neptem. Nam et lita terarum et caeteras graecarum disciplinas splendidissimus eques auratus, socer « meus, Joannes Chrysoloras, hujus pater me docuit ». — Philelph. epht. lib. 27, ch. 261.

<sup>(</sup>b) Teodora fu sepolta, come dissi, in questa chiesa di sant' Eustorgio, ma non già presso la lapide presente, come parrebbe indicato dalle parole hic sepuluis dell'inscrizione, bensì nell'arca dei Crisolora ch'era nella cappella già di s. Paolo e poi delle Grazie, cappella che al principio del secolo XIV era stata concessa ad Emmanuele Crisolora. — Così il Bugati nel Sepoltuario manoscritto, a pag. 86, nonche l'Allegranza in annotazioni pure manoscritte presso di me esistenti.

col. 225) — Biograph, univers. e sua traduzione italiana = artic. due di Boissonade — Boernero (De doct. homin. gr.) —

(Fabricio, Bibl. graeca, etc.)

Assai si è dubitato sul grado di consanguineità che fosse tra Manuello Crisolora e Giovanni padre di Teodorina. Chi ne lo volle fratello, chi padre, chi nipote, chi più lontano congiunto. Lo stesso Rosmini contraddice a sè stesso facendo nella Vita di Guarino, nipote Giovanni di Emmanuele, e facendolo fratello in quella di Filelfo. Pare nondimeno che Giovanni fosse nipote ad Emmanuele, miglior fede in tale argomento volendo io prestare, per l'età in cui visse al Guarino, il quale nel proemio alla sua traduzione della calunnia di Luciano ove parla de' benemeriti ristauratori della lingua greca in Italia, dice molto doversi utrique Chrysolorae, avunculo scilicet et nepoti. E in una lettera conservataci dall'Hody (op. citat.) scrive che Giovanni Crisolora uomo dottissimo e prudentissimo de'suoi tempi, era veramente patruo Manuele dignissimus; notar volendosi però che la qualche differenza fra questi due scritti, uno de' quali dice Emmanuele avunculus (zio materno) e l'altro patruus (zio paterno) potrebbe sembrar tolta in favore del secondo per l'identità del cognome Crisolora sì nel zio che nel nipote.

INSCRIZIONE 70.

LVCILIO TERZAGIO MEDIOLANENSI
palatino GYMNASIARCHO VIRO INCLYTO
LATIIS GRAIISQVE MVSIS EXCVLTO
MORIBVS AD GLORIAM REFERTO
DOCTRINA INSIGNI ANTIQVITATIS ERVDITO
LIBRIS EDITIS ILLVSTRI
SVMMVM PRINCIPVM GRATIA
ET OMNIVM AMORE PRAEDITO

QVI
ANNIS PVBLICE DOCVIT XLI
LXXVI VIXIT
PATRIAE POTIVS OVAM SIRI

PATRIAE POTIVS QVAM SIBI

ORATORIAE IN PALATINIS PATERNI MYNERIS ASSERTOR
PARENTI OPTIME MERITO

MOERENS POSVIT ANNO MDCXXXVII

VIRTYTES LAVDESQ VIRI PER TRISTIA FATA NEC RAPIT INTERITVS NEC RECIPIT TYMVLVS TERZAGI ICTA LICET GENITRIX SIT PATRIA CASV PLVS GENVISSE REFERT QVAM PERIISE DOLET "A Lucillo Terzago milanese, maestro nelle scuole palatine, inclito personaggio, dotto nella poesia latina e greca, di celebrata morigeratezza, eruditissimo nella cognizione dell'antichità, illustre per opere pubblicate, onorato del favore di sommi principi e dell'amore di tutti, il quale insegnò pubblicamente per anni quarant'uno, ne visse settantasci piuttosto alla patria che a sè; Giacomo-Filippo sostenitore della gloria paterna nella scuola palatina di eloquenza, al padre benemeritissimo, dolente pose nell'anno 1637. — Le virtù e le lodi di un valentuomo per tristi eventi non si cancellano colla morte ne si ascondono nella tomba, e sebbene la patria che diede i natali a Terzago sia colpita dalla di lui morte, più si onora dell'averlo generato, di quello che si dolga di averlo perduto ».

È questo titolo inciso sovra marmo bianco che sorge al di sopra d'una porticina presso la cappella di san Giuseppe. Lo copre ora un quadro, che da pochi anni fu ivi appeso. La parola palatino

fu eliminata dal marmo all'epoca del 1707.

Lucillo Terzago nacque in Milano alla metà del secolo XVI, di Augusto e Chiara Birago. Ebbe la prima instituzione nelle lettere dal padre ch'era dottissimo nel greco e nel latino; riuscì oratore, filosofo e poeta. Ottenne cattedra di eloquenza nelle scuole palatine instituite dal senato di Milano e vi dettò lezioni per quarant'un anno, onorato da folla di discepoli e di uditori. Resistette agl'inviti di accademie e principi per non lasciare la patria. Può vedersi nell'Argelati (Biblioth. etc.) il numeroso catalogo delle di loi opere, fra le quali molte orazioni latine e poesie, per la più parte inedite. Le cose principali che mandò alle stampe sono:

a) De laudibus illin. Borromaeorum: (Mediol. 1595, in 4).

b) Dialogus de Ambrosiana Bibliotheca a Card. Friderico Borromueo instituta (Mediol. 1610, in 4).

c) De fratrum Biliorum Comitum Jo. Baptistae Ticinensis ecclepiscopi et Balthassaris amplissimis summisque laudibus oratio. (Mediol. 1610, in 4).

d) Epistola ad Collegium II. CC. Mediolanensium de interpretatione primi libri Aethicorum Aristotelis (Mediol. 1634, in 4).

e) Epistolae vere familiares (Mediol. 1634, in 4.)

Due personaggi della famiglia Terzago anteriori di assai a questo Lucillo si annoverano tra i benemeriti di questo tempio; Ambrogio cioè e Zanone, padre e figlio, il primo dei quali con testamento in data 5 dicembre 1341, rogato dal notajo Guidolo Ermenolfo ordinò a' suoi eredi di pagare ogni anno in perpetuo a questo convento lire sei de' terzioli per una pietanza nel giorno pel suo anniversario; ed il secondo con testamento in atti di Giovanni de' Trecchi ordina la sua sepoltura nella chiesa di sant' Eastorgio e un legato alla stessa di fiorini duecentoventicinque d'ero.

89

Così da memorie ritrovate nell'archivio della Chicsa stessa e da me ora conservate.

# F) CAPPELLA

#### DI S. GIUSEPPE.

# Inscrizione 71.

# Versione.

Dicile qui sapilis quid pro Dite voi che il sapete; a che giova il vivere lungamente o protrarre i propri giorni a lunga età?

Vivere: quid multos conse

unisse dies .

Serius aut citius tumulis includimur atris:

Tardi o tosto piombiamo nei lugubri sepolori: la morte violenta rapisce una volta quanto è nato (a).

Omne semel natum mors

violenta rapit.

Sola potest virtus fatales solvere nexus:

La virtù sola può sciorre i vincoli del fato: ne paventa le crudeli ferite della nemica Dea ».

Nec timet infeste vulnera

seeva dee.

Su bianca pietra che copre una sepoltura nella cappella ora di s. Giuseppe, già di sant'Antonio, dinanzi l'altare leggesi questo epitaffio scolpito in caratteri semigotici.

Benchè non si vegga il nome di quello cui il titolo si riferisca,

<sup>(</sup>a) È pensiere tratto forse dall'epistola di s. Paolo agli ebrei: cap. 9, vers. 27: Statutum est hominibus semel mori.

tuttavia dal sapersi, giusta quanto scrive il P. Bugati nel suo sepoltuario, che da molto tempo apparteneva questa cappella all'antica famiglia degli Arluni, e dall'arme che di questa famiglia csisteva al di fuori della cappella stessa verso la strada, e consisteva
in una mezzaluna con un'aquila al di sopra, e con al di sotto le
sigle ME-AR scolpite sullo stesso marmo dell'arme, si può conghietturare che questa tomba appartenesse ad un Melchiorre di
Arluno, il quale era gentiluomo di corte del duca Francesco
Sforza nel 1461, fu sepolto in questa chiesa, ed era zio paterno
del celebre scrittore Bernardino di Arluno. Melchiorre dev'essere
morto alla fine del secolo XV.

Altro degli Arluni ch'ebbero sepoltura in questa cappella fu, secondo il Bugati (loc. cit. pag. 45) Gaspare, cavaliere nel 1554; — e secondo certo P. Borsa che postillò il sepoltuario del Bugati, anche Galeotto figlio di Gaspare (1600) che lasciò un legato pella ristorazione della cappella medesima; come dal di lui testamento in data 25 dicembre 1592 da me veduto nell'archivio del Fondo di Religione in Milano.

# Inscrizione 72.

 $D \cdot O \cdot M \cdot$ 

IO · PETRO VARISIO

QVI SACRIS E LIBRIS HAVSTA PRAECEPTA RE COMPROBANS NOTIS IGNOTISQVE VOLENS IVXTA PROFVIT NEMINI SCIENS OBFVIT

LVDOVICVS SIBIQVE AC PO M. H



FRATER STERIS SVIS V. P.

## Versione.

« A Dio ottimo massimo. — A Giovampierto Varese il quale praticando col fatto i precetti attinti a' sacri libri, volontariamente giovò così alle persone a lui note come alle ignote; a nessuno, scientemente, nocque: il fratello Lodovico, nonche a sè ed a' posteri suoi pose vivente questo monumento ».

Nella parete a destra di chi guarda, fuori della cappella di san Pietro martire, presso quella di s. Giuseppe sorge un monumento di sasso su cui è incisa la presente epigrafe. Ora tutto è coperto da un grande e brutto confessionale. Gio. Pietro Varese, figlio (secondo gli alberi del Triulzi) del conte Marcantonio G. CC. e di Battistina della Somaglia q. conte Oliverio, apparteneva alla famiglia de'conti di Rosate. Era dottore d'ambe le leggi ed abitava in Roma, ove mort nel 1576. Il fratello di lui Lodovico superstite pose questo monumento, come dice l'epigrafe, a lui, a sè medesimo ed ai propri discendenti, che ebbe da Petronia Crespi.

Il monumento de' Varesi offre nella sommità Gesù Cristo stante per metà nel sepolero; sotto, il busto di Gio. Pietro; ai lati due genii piangenti colle fiaccole rovesciate in atto di estinguere. Sotto il busto è l'inscrizione; ma fu da essa cassato lo stemma che vedevasi fra le parole Ludovicus ec. e che consisteva in un castello merlato con due torri e sovra queste una cicogna e un capriolo.

# G) CAPPELLA

#### DI S. PIETRO MARTIRE.

Inscrizione 73.

pigellus portinarius
qui patria florentinus
nobilitate ac probitate clarissimus
quiq sacellum hoc
divo petro martyri dicavit
hic sepultus est
die xi octobris mcccclxvui

#### Versione.

« Pagello Portenari fiorentino di patria, chiarissimo per nobiltà e probità, il quale dedicò a s. Pietro martire questa cappella, fu qui sepolto alli 11 ottobre del 1478 ».

L'Allegranza, il Lattuada ed altri scrittori riportano questa inscrizione che leggevasi sopra sepoltura esistente nella cappella di cui ora prendo a parlare prima che si desse nuovo ordine alla stessa per collocarvi, nell'anno 1736, l'arca di s. Pietro martire.

Pigello o Pagello Portenari, nobile fiorentino e maestro ossia questore generale delle rendite ducali, Collaterale (dignità che corrisponderebbe all'attuale di ciambellano) dei duchi di Milano e con-

sigliere ducale è indicato come il fondatore di questo tempietto non solamente dall'inscrizione presente, ma anche da quella riportata al numero 6a. Si pretende che Pagello assai favorito dal duca Francesco-Maria Sforza, per cattivarsi la protezione anche della duchessa Bianca-Maria che dimostrava grande affetto a questa chiesa e devozione a s. Pietro, si accingesse nell'anno 1462 a far innalzare sul modello di quella del noviziato di santa Croce in Firenze, questa cappella ove poi, venuto a morte sei anni appresso, fu sepolto agli undici di ottobre. Appena compiuta la cappella, fu in essa deposto il capo del martire che, separato dal corpo nel 1340 dall'arcivescovo Giovanni Visconte fin d'allora (a) stava a pubblica venerazione nella sagristia. Tale reliquia sta tuttora sull'altare di questa cappella in una teca di cristallo ornata d'argento e coperta d'una custodia di legno sulla quale leggonsi le seguenti parole:

SACRYM CORPVS S. PETRÍ MARTYRIS
ORD. PRAEDICATORYM

A CAPITE DISIVICTYM
IN CAPSA CYPRESSINA
DIE IV. IVNII MCCCXL. RECONDITYM
VT IN INTROCLVSO LAPIDE
VETVSTO CARACTERE INSCYLPTO LEGITYR
DIE IX APRILIS MDCCXXXVI
PER ORDINARIVM BECOGNITYM
IN CAPSA HAC PLYMBEA
ALIA EX CYPRESSO OBDYCTA
REAPTATYM FVIT.

che suona in Italiano: « Il sacro corpo di s. Pietro martire dell'ordine dei predicatori disgiunto dal capo, riposto in una cassa di cipresso nel giorno 4 di giugno 1340, come nella lapide postavi entro vedesi scritte a carattere antico, riconosciuto dall'ordinario nel giorno 9 aprile 1736, venne ricollocato in questa cassa di piombo coperta da altra di cipresso ». — Sovra la quale cassa di cipresso venne posta l'epigrafe seguente, ch'è pure nell'opera De Sepulcri, ch. 69: SACRVM CORPVS D. PETRI MARTYRIS ORDINIS PRAEDICATORVM.

<sup>(</sup>a) Di tale separazione fa cenno la lamina di piombo posta nell'anno 1736 nella cassa ove giace il cadavere del martire, colla seguente inscrizione ch'e nell'opera De Sepulcris, p. 68.

INSCRIZIONE 74.

Versione.

CAPVT
• PETRI

« Capo di s. Pietro martire ».

Ω MRIS

E in un volgare dipinto rappresentante il capo di s. Pietro Martire, che pende sovra un confessionale sul muro a sinistra di chi entra in questa cappella, presso quella delle Grazie, leggesi:

Inscrizione 75.

Versione.

EFFIGIES CAPITIS
DIVI PETRI MARTYRIS
MDCXXI

« Immagine del capo di s. Pietro martire 1621 ».

Pagello, già ricordato, ed Azzareto e Claretto, figli di Fulco de Portenari, elargirono molto danaro anche a vantaggio della chiesa di san Pietro in Gessate in Milano. Ne sa sede l'opera del p. Placido Puccinelli: Chronicon insignis monasterii dd. Petri et Pauli de Glassiate (Mediolani 1655). Claretto poi instituì nell'anno 1468 due messe quotidiane nella chiesa di sant'Eustorgio.

Il diritto su questa cappella di san Pietro martire, rimase nei Portenari sino al 1654. In quell'anno a' 18 settembre, e malgrado la proibizione da Pagello fatta a' suoi discendenti mercè un fedecomesso, instituito nell'anno 1461, di alienarla, trovo la Ratifica fatta da Giovambatista Portenaro della vendita fatta da Flaminia Radaelli vedova di Ottavio Portenaro sua procuratrice ai marchesi Modroni della cappella di s. Pietro Martire di Pigello. Lo scritto era nell'archivio di sant' Eustorgio, ora in quello del Fondo di Religione in Milano.

Lo stemma di Pagello consistente in una porta (da cui forse il cognome de' Portenari) sostenuta da due leoni, vedesi scolpito tanto nel cornicione dell'arco sovra l'altare di questa Cappella, quanto nel soffitto di una vicina stanzuccia a cui si ha accesso da una porta esistente in questa Cappella medesima alla parte del Vangela cetta l'inimpreso al pura est

Vangelo sotto l'epigrafe al num. 76.

AI LATI DELL'ALTARE SOVRA DUE PORTICINE.

INSCRIZIONE 76 - DALLA PARTE DEL VANGELO.

 $D \cdot O \cdot M \cdot$ 

&

DIVO PETRO ORD · PRAEDICATOR

TRIBUS CORONIS

DOCTRINAE VIRGINITATIS & MARTYRII OCTO: IDVS APRIL: AN: 1252 DONATO CUIVS CORPVS MIRACULIS CLARISSIMUM

IOAN : VICECOMES MEDIOLAN · ARCHIEP ·

VNIVERSI ORD · PRAED · SYNODO & OMNI POP : MEDIOLANENSI INSPECTANTE IN ARCA EX ALABASTRITE LAPIDE SINGULARI ARTIFITIO PERFECTA SUMMA RELIGIONE CONDIDIT . ANNO 1340.

FRATRES ET FILII EIUSDEM ORD:
COACTA STIPE A PIIS HOMINIBUS
CELLAM DUPLICEM
PLASTICE ET PICTURA ORNAVERUNT
ANNO 1583

DEIN EANDEM ARCAM QVAM IN MEDIO ECCLESIÁE ANTIQUITAS REPOSUERAT

HVC TRANSTVLERE

ET ALTARE EX ÆRE AC PRETIOSO MARMORE ARTEFACTO
CAPUT IN CRISTALLINA ARGENTEAQ · OCCLVSUM ·

ÇVSTODIA
PROPE CORPVS POSUERE
ANNO · 1739 ·

Versione.

" A Dio ottimo massimo ed a s. Pietro dell'ordine de' predicatori decorato

delle tre corone di dottrina, verginità e martirio, a' sei di aprile dell'anno 1252; il cui corpo chiarissimo per miracoli Giovanni Visconte arcivescovo di Milano, alla presenza del sinodo generale dell'ordine de' predicatori e del popolo tutto di Milano in un'arca di pietra d'alabastro lavorata con singolare artifizio ripose con somma religione nell'anno 1340; i frati ed i novizii dell'ordine stesso, raccolto da pie persone il denaro adornarono con lavori di plastica e di pittura la doppia cella nell'anno 1583; quindi la stessa arca che anticamente era stata posta nel mezso della chiesa, qui trasportarono e costrutto un altare con brunzi e marmi preziosi, collocarono presso il corpo il capo rinchiuso in una custodia di cristallo ed argento, nell'anno 1739 se.

Inscrizione 77. - Dal lato dell'epistola.

DIUI PETRI SEPVLCRVM
DIUVS THOMAS AQVINAS
CVM IN GALLIAM PROFICISCENS
ANNO 1265 INUISISSET
ADMIRATVS TANTVM MARTYREM
DIXIT

PRAECO LVCERNA PVGIL CHRISTI POPVLI FIDELIQVE
HIC SILET HIC TEGITVR IACET HIC MACTATVS INIQVE
UOX OUIBVS DVLCIS GRATISSIMA LVX ANIMORVM
ET UERBI GLADIVS GLADIO CECIDIT CATHARORVM
CHRISTVS MIRIFICAT POPVLVS DEVOTVS ADORAT
MARTYRIOQVE FIDES SANCTVM SERUATA DECORAT
SED CHRISTVS NOVA SIGNA LOQVI FACIT AC NOVA TVRBAE
LVX DATVR ATQVE FIDES UVLGATA REFVLGET IN VRBE

#### Versione.

« San Tommaso d'Aquino allorche partendo per la Francia, visitò nell'anno 1265 il sepolero di s. Pietro, ammirando un così grande martire disse: Il banditore, la lucerna, il campione di Cristo, del popolo e della fede, qui tace, qui è sepolto, giace qui scelleratamente ucciso. La voce dolce alle pecore, la luce gratissima degli animi e la spada del discorso cadde sotto la spada dei Cattari. Cristo rende mirabile il Santo, il popolo devoto lo adora, e la fede conservata col martirio lo rende illustre; ma Cristo opera nuovi prodigii, e nuova luce sparge sul popolo e risplende nella città la fede già divulgata ».

Inscrizione 78 - Dietro L'Altare sul muro.

FR · FRANCISCVS CVCCINVS A ROMA
ORD · PRAED · PROV · LOMB · S · T · DOCTOR ,
AC IN TOTO STATV ET DNIO MLNI
INQVISITOR GNALIS
AETATIS SVAE LX ·
SACELLVM HOC D · PETRI M · PRONI
EX DEVOTIONE INSTAVRAVIT,
ET EXORNAVIT ·
M · D C · LI ·

## Versione.

a Il frate Francesco Cuccino da Roma dell'ordine dei predicatori, dottore di sacra teologia, inquisitore generale in tutto lo stato e il dominio di Milaso in età d'anni sessanta ristorò ed adornò per divozione questo tempietto del patrono s. Pietro martire. — 1651.

INSCRIZIONE 79 - SOTTO L'ALTARE.

SACRO CORPORI DIUI PETRI MARTYRIS ORDINIS PRAED. A CAPITE DISIVNCTO IN HAC ARCA DIE IV IVN MCCCXLI POSITO **NOVISSIME VERO** DIEBUS VIIII ET XXIII APRIL: MDCCXXXVI · PER ORDINARIUM CANONICE RECOGNITO ATO · REPOSITO ALTARE HOC PARITER ET CAPITI EIUSD · S · MARTYR · DICATUM PII FIDELES DEUOTE ERIGEBANT ANNO MDCCXXXVIII · XXVIII · APRIL ·

#### Versione.

« Al sacro corpo di s. Pietro martire dell' ordine dei predicatori disgiunto dal capo, in quest'area nel giorno 4 giugno 1341 posto, finalmente poi ne' giorni 9 e 23 aprile 1736 dall'ordinario canonicamente riconosciuto e riposto, que sto altare parimenti anche al capo del medesimo santo martire dedicato i pii fedeli devotamente erigevano, nell'anno 1738 ai 28 di aprile 4.

97

Offrono queste quattro inscrizioni la storia della deposizione e delle ricognizioni del cadavere di s. Pietro martire, dell'edificazione di questa cappella e del suntuoso monumento in cui egli riposa.

Senza molto dilungarmi in argomento su cui già parecchi scrittori mi precedettero, porrò qui soltanto brevi cenni intorno questo martire su cui corsero tante diverse sentenze.

Egli è conosciuto comunemente per Pietro Martire o Pietro Domenicano, o Pietro da Verona, così detto a cagione della città ove sorti i natali intorno l'anno 1203. Non troviamo tuttavia in antichi documenti, memoria del casato a cui egli appartenesse, sorse pel costume di cognominare i frati solamente col nome del luogo d'onde provenivano: il cardinale Agostino Valerio o Vatiero che dir lo si voglia, vissuto nel secolo XVI è il primo a scrivere nella sna opera latina sui monumenti antichi de' santi vescovi veronesi, che Pietro appartenesse alla famiglia de' Rosini. antica in quella città. Non ho potuto aver traccie, malgrado alle più diligenti ricerche da me instituite, delle fonti alle quali il Valiero attingesse cotale notizia; certo è peraltro che i bollandisti negli atti de' santi del mese d'aprile sieguono eglino pure il Valerio, fidandosi probabilmente alla di lui diligenza ed accuratezza, e dispensandosi così dalla ricerca di lumi ulteriori. Copviene in quest'opinione Giulio marchese del Pozzo, e pure vi convengono il Bagatta, Francesco Corna, Alessandro Zanabio, Giambattista Priante, Don Celso Rosini, Gian-Francesco Tinto, Girolamo Corte e il calendario della chiesa di Verona. Io però credo che tatti questi si appoggino al Valerio, il quale secondo i bollandisti è il primo che dopo il 1565 ha pubblicato colle stampe che s. Pietro martire, appartenesse alla famiglia Rosini., Invece Gabriello Fiamma vescovo di Chioggia nelle sue Vite de' Santi, scrisse aver rilevato dalle memorie di Tommaso da Lentino contemporaneo di s. Pietro, che quest' ultimo fosse del casato de' Milani (V. Campana, Vita di s. Pietro martire). - Concordi però sono gli scrittori nell'asserire che i parenti fossero infetti degli errori de' Manichei, e ch'egli sino dall'infanzia a tali errori manifestasse una decisa avversione.

La casa ov'egli nacque in Verona tuttora ivi si mostra. È poco lungi dalla chiesa di s. Stefano sulla via che mena alla porta di s. Giorgio; era stata essa pure cangiata in chiesa: ora peraltro è profanata e serve ad una fonderia di campane. Sulla sua fronte vedesi tuttavia una statua dell'altezza di quasi cinque piedi veronesi

98
rappresentante il santo martire, e sotto essa sono scolpite le seguenti parole:

SUM · PETRVS · MARTYR

NVTRITVS · ET · EDITVS · INFANS

HIS · DOMIBVS

FIAT · TESTIS · IMAGO · MEA

La statua è cosa affatto moderna, e prima d'essa sulla stessa sabbrica vedevasi l'essigie del santo in dipintura: lavoro eseguito nell'anno 1457.

Pietro fu uno dei primi seguaci di s. Domenico, uno dei primi eampioni del nuovo ordine regolare, detto de' frati predicatori, sorto nell'anno 1206. Egli vi fu ammesso in assai giovane età dallo stesso fondatore in Bologna l'anno 1221, e tosto incominciò a prestarsi in varie città dell'Italia alla predicazione contro la licenza dei cattivi cristiani e contro gli errori degli eretici con tanto ardore, che le pie genti lo veneravano quale apostolo. Nelle città destò ammirazione, nelle ville fanatismo: suonavano le campane al sao entrarvi, piangevano i devoti al suo uscirne. Firenze e Milano furono principalmente i campi delle di lui glorie, in ispezieltà dopo che Isnocenzo IV lo creò nel 1230 inquisitore generale contro gli eretici in tutta la Lombardia ed altre provincie.

Grande era a quei tempi in Italia il numero degli eretici, divisi e suddivisi in sette e in famiglie diverse. I più famigerati intitolavansi credenti, concorrezii, patareni, nuovi manichei, catari, e questi ultimi sorti nell'anno 1160, a' tempi dell'imperatore Federico, e simulanti la vita degli apostoli, erano i più terribili. In Milano è opinione abitassero nella contrada de' due Muri, e siccome ad essi principalmente si attribuisce l'assassinio di s. Pietro martire, sull'arco che mette a quella contrada si vide per lungo tempe dipinto il martirio del santo. - Contro questi eretici assai operava allora l'inquisitore Pietro, il quale per ciò tanta opinione crasi meritata in Milano, da ottenere, a quanto scrive il Fiamma, il comseguimento senza difficoltà di qualunque cosa avesse voluta. Accennai nelle illustrazioni alle inscrizioni a e 3 i pubblici sermoni da lui tenuti innanzi questa chiesa di sant'Eustorgio, e il prodigio che vuolsi ivi da esso operato. In Firenze si ha dai bollandisti che predicando tanto egli movesse all'odio contro gli eretici quei cittadini, ch'eglino, prese le armi, tutti li cacciarono dalla città. Pietro stesse aveva consegnato ai combattenti un vessillo portante il segno della croce perchè ne facessero mostra nella pugna; ed aveva ivi

pure instituita una società di nobili persone pronte a rinnovare quando che sosse la zussa. Fu perciò che negli anni della di lui inquisizione molti di tali eretici vennero o bruciati, o banditi, o spogliati dei loro beni; il che credevasi un dovere di sede tale, che meritò al barbaro podestà Oldrado di Tresseno un monumento e

un elogio che durano tuttora.

Assai si è pensato e scritto sullo zelo degl'inquisitori e sull'energica persecuzione da essi mossa all'eresia (a), nè mancarono taccie di eccesso all'uno ed all'altra, pretendendosi in ispezieltà che il rigore in tali persecuzioni adoperato non fosse consentaneo ai precetti d'una legge tutta carità ed amore che non vuol la morte del traviato, ma la sua conversione e la vita; meno poi all'esempio di un maestro, il quale contro i malvagi usò sovente la voce ed il consiglio, ma una sola volta, e per brevi istanti il flagello. Io non oserò pronunciare su questo: certo è che lo zelo di Pietro era sincero e non da secondi fini animato; certo è che gli eretici suoi avversarii e provocatori, oltre la religione, anche minacciavano la pubblica tranquillità; certo ch'egli non meritava la triste fine che gli fu apparecchiata e che sto per descrivere. Era il sabato in albis, 6 aprile 1252, allorche Pietro con Domenico suo compagno da Como moveva a Milano: giunti a Ferona o Faroa (ora Farga), luogo fra Barlassina, Bovisio, Meda e Seveso, sbucarono due sicarii, i quali ferocemente li pugnalarono. Pietro restò sotto i colpi; Domenico raccolto da alcuni viandanti che sopraggiunsero, fu trasportato a Meda, ove sei giorni dopo mancò. Il fatto atroce può leggersi dissumente ne' bollandisti (op. cit.). I prezzolati sicarii chiamavansi Pietro Balsamo detto Carino, ed Albertino Porro detto Mignifo da Lentate; l'autore della congiura su Stefano Confalonieri di Agliate,

<sup>(</sup>a) Veggasi principalmente Giannone, Storia civ. di Napoli, T. II, lib. 19, pag. 561; — Verri, Storia di Milano, T. II, cap. IX. — Il monumento di Oldrado nella piazza de' Mercanti in Milano è notissimo, come l'epigrafe sottoposta, riportata da tanti scrittori. Le lodi del podestà sono epilogate in questo verso:

<sup>«</sup> Qui solium Struxit: Catharos, ut debuit, uxit ».

Reputavasi adunque dovere brugiare gli eretici! Negli scritti dei frati predicatori di sant'Eustorgio trovai annotato dal già ricordato Bugati, di un frate Raimondo Soresini, terzo inquisitor dopo s. Pietro, il quale fece abbrugiare in Piacenza moltissimi eretici benchè favoriti da Urbano Pallavicino huomo grande in armi. E Galvano Fiamma che sembra disapprovi la crudeltà di Oldrado, loda poi nel libro De gestis Azonis, il vescovo di Novara Giovanni Visconte, perchè aveva fatto imprigionare molti eretici in servigio della fede.

grande fautore degli eretici, e socii gli furono Manfredo Clirone di Giussano, Guidotto Sacchello, Giacomo della Chiusa, nonche Daniele Giussano, e certo Fazio. — Giacomo aveva sborsata la mercede pei satelliti. Si formò tosto il processo, e il Confalonieri che già prima, vivente ancora l'inquisitore Pietro, e per di lui opera era stato siccome eretico bandito, lo fu nuovamente con sentenza in data 12 aprile 1252 dal podestà Pietro degli Avvocati. (Muratori: Antiq. M. Aevi. V. 91). — Stefano dope un continuo avvicendare di pentimenti, abjurazioni, ricadute e scomuniche, fu condannato nel 1295 per grazia speciale a rinchiadimento in una carcere o torre alla porta ticinese, finchè fosse piaciuto agl' inquisitori. La torre è quella medesima che oggi pur vedesi presso l'arco del ponte di s. Lorenzo, giacchè ivi allora era la porta della Città, essa trovasi appunto, come dice il processo, a mano sinistra di chi entra, ed offre i segnali d'una grande antichità.

La storia non dice poisse il castigo avesse effetto, nè quale fosse la fine del Confalonieri. Forse ne sarà stata memoria negli atti dell'inquisizione di Milano passati poi con questa dal convento di sant'Eustorgio a quel delle Grazie; ma essi, abolita l'inquisizione, furono verso il cadere del secolo scorso dati alle fiamme. La sentenza contro lui pronunciata a' 23 novembre 1295, col titolo: Sententia lata contra dnum Stephanum Confanonerium haeresis reum et participem necis sancto Petro martyri illatae pronunciata per inquisitorem haereticse pravitatis anno Domini 1295 die 23 novembris, loggesi a ch. 64, 65, 66, 67. del codice manoscritto nell'Ambrosiana intitolato: Processus ab inquisitoribus haereticae pravitatis Mediolani confecti anno Domini MCCC. etc. (nro 227). Colla versione a fronte io la pongo alla fine di queste illustrazioni. Errarono Muratori (loc. cit.) e Giulini (Memorie di Milano VIII, 96) nello scrivere che da essa apparisca essere il Confalonieri stato abbandonato alla podestà secolare: mentre si vede che in essa gli veniva, come ho notato poc'anzi, inflitto l'arresto nella torre di Porta Ticinese.

Carino fu preso, ma quasi tosto fuggl. Nuovamente arrestate, diè segni di pentimento, vestì abito fratesco nei domenicani di Forli e vi morì lasciando fama di virtudi ed acquistandosi nome di venerabile o beato. Veramente peraltro la chiesa non ha mai riconosciuto questo titolo di beato e il culto pubblico in qualche luogo prestato a Carino. Ho dal ch. Domenico Buttaoni de' predicatori in Roma, attuale maestro de' Palazzi apostolici, essersi anche fatte investigazioni per conoscere se tale culto potesse venire confermato, ma la mancanza dei necessari documenti avere determinato a negativa deliberazione. Pure col titolo di beato (B. ACERINVS DE BALSAMO PETRICIDA) nella quale leggenda notisi l'errore di Ace-

rinus anziche Charinus come si ha dai processi, egli era stato effigiato a chiaro-scuto nell'anno 1505 con altri beati domenicani in ano degli stalli del coro dell'altar maggiore di questa basilica.

Non di tutti gli altri congiurati è nota la fine: si sa soltanto che Papa Innocenzo IV assai adirato per l'uccisione del frate inquisitore, dopo avere spedito alla Repubblica di Milano un breve (che conservavasi nell'archivio eustorgiano) per vendicarne la morte, aveva ancora scritto in data 3 febbrajo 1253 agl'inquisitori in Milano per far carcerare Jacopo della Chiusa; si sa che Manfredo e Fazio parimenti furono presi e la loro colpa confessarono al tribunale di sant'Eustorgio. Il Giussano la finì poi col farsi frate predicatore.

Appena raccolto da terra il cadavere di Pietro lo si portò nella basilica di s. Simpliciano, ma nel giorno appresso con solenne processione fu tradotto in sant'Eustorgio dove incominciò tosto ad essere frequentato il di lui sepolcro e a correr fama di ottenute grazie, per cui Papa Innocenzo IV con breve del venticinque marzo del 1253 lo ascrisse al numero de' santi ed assegnò la di lui festa

al giorno ventinove di aprile.

Il di lui socio frate Domenico morì, come dissi, a Meda sei giorni dopo il fatto, e il cadavere, portato a Milano, su posto, a detta del Corio, presso il santo martire. Da ciò forse è che parecchi scrissero essere i corpi dei due domenicani stati insieme sepolti, e ritengono che l'arca esistente in questa cappella, e che prendo ot ora a descrivere, entrambi li rinserri. Il Valle, citando il Corio, scrive nella manoscritta sua Cronaca che Domenico.... ebbe finalmente in essa arca marmorea in ultima translazione sua compagnia di sepoltura ancora; e a lui resti la fede di quanto scrisse. Fatto è che negli atti delle successive traslazioni e ricognizioni (da me citate a pag. 103) del corpo di s. Pietro, non mai si fa cenno del suo compagno: segno quasi evidente che quest'ultimo non riposa nell'arca con lui. Ed il Giulini stesso scrive (VIII, 110) che di frate Domenico, perduta quasi la memoria, non si sa nemmeno il sito preciso del sepolero. Anche a lui dassi il titolo di beato, senza che la chiesa glielo abbia mai imposto. Osserva a questo proposito il ricordato frate Buttaoni che molte delle cose dette dai compilatori delle gesta di non pochi uomini dell'ordine domenicano insigni per pietà, non sono appoggiate a così solide basi, da reggere alle regole della buona critica.

Sollevato Pietro all'onore di pubblico culto, ebbe tosto in varie parti d'Italia chiese ed altari. Molti altari annovera nella sola diocesi di Milano Gotofredo da Bussero a'suoi tempi, cioè nel secolo XIII, con queste parole: « Num.º 331, Roxate altare s. Pe-

u tri Martyris in Ecclesia s. Stephani. In Plebe Seviso loco Faroa " Ecclesia s. Petri. In Plebe Garlate loco Galbiate altare s. Pe-" tri m. In Ecclesia s. Victoris Vilmercato altare s. Petri m. In " Canonica s. Marie altare s. Petri m. In Ecclesia s. Marie de Moi-« rano ad Bernardigio altare s. P. M. In Ecclesia s. Marie Dexio " altare s. P. M. In Canonica Alliate altare s. P. M. In Ecclesia « s. Petri Apostoli in Monasterio de Brugora altare s. P. M. In " Plebe Dairago loco Cuxono altare s. P. M. In Ecclesia s. Georgii " Jurano altare s. P. M. In Ecclesia s. Martini Castano altare sancti « P. M. In Ecclesia s. Zenonis Canobio altare s. P. M. In Cano-« vica Laventina loco Mosca Ecclesia s. P. M. Quinto altare s. P. M. " In Ecclesia s. Petri Apostoli Corvigo altare s. P. M. In Ecclesia a s. Michaelis Modoetiae altare s. P. M. In Ecclesia s. Nicholai. — « Num.º 332. De s. Petro Martyre septem sunt altaria Mediolani. « In Ecclesia s. Eustorgii ubi quiescit. Ad monasterium in terra « sancta ubi sancte moniales. Et ad s. Paulum in Compito. Et ad « s. Mariam apud s. Kalimerum. Et ad s. Thomam. Et ad s. Pro-« taxium ad Monachos. Et ad s. Pancratium ».

E poichè siamo nel parlare di altari, merita singolar menzione quello che a san Pietro martire posero in Venezia i frati domenicani, perchè impreziosito del più celebre dipinto di Tiziano. Rappresentasi in questo il sicario sovrastante coll'ignudo coltello al martire che giace supino fissando lo sguardo estatico di consolazione nella superiore gloria degli angeli, mentre il di lui compagno fugge pel bosco contr'al soffio del veoto che gli disordina i panni. Questa grande ancona dipinta già sul legno, della quale sono alle stampe molte e belle incisioni, i francesi nel 1797 trasportarono in Parigi, ed ottimamente dalla tavola sulla tela trasferirono: fu restituita a Venezia ed al suo altare quando i sovrani alleati ripresero da Parigi le preziosità già rapite all'Italia.

L'altare di cui parla Gotofredo, esistente in questa chiesa di sant' Eustorgio, su dedicato al santo martire nel giorno 23 novembre 1255 dal legato apostolico Guido vescovo di Auxerres in quella cappella che per lungo tempo denominossi Del Sepolcro di san Pietro martire, e che ad onore del santo su ristorata ed abbellita, secondo il Fiamma, negli anni 1300, 1312. Ma questa scappella attigua a quella di san Giacinto e de' santi domenicani, su non ha molt'anni spogliata dell'altare, e non serve più che di nicchia ad un consessionale. Ebbe dall'arcivescovo Giovanni Visconte un sentuoso monumento di marmo, del quale avrò fra breve a parlare, che su posto nella cappella suddetta (denominata poscia a cagione di esso, del Sepolcro), in un marmoreo recinto di ottantaquattro colonnette bianche e rosse, poste dal duca Filippo Maria nel-

l'anno 1424, ed ebbe poscia anche la cappella, di cui ora parlo, eretta, come dissi, da Pagello de' Portenari, e chiamata per lungo tempo la Cappella del Capo, perchè qui poco dopo la metà del secolo XV era stata collocata la testa del santo martire. Tale cappella fu in progresso di tempo più volte, e in ispezieltà nel 1583, ristorata ed abbellita, come accennano l'epigrafi che sto illustrando (76, 77, 79). Principalmente vi si distinse il domenicano Francesco Cuccino (inscr. 79), il quale nell'anno 1650 la fe' riattare, lastricare ed ornar di pitture, eresse la custodia per la testa del santo, chiuse l'altare con balaustrate di marmo, e a capo di queste pose due grandi candelabri di bronzo che portano nella base la seguente memoria:

Inscrizione 80.

Versione.

Ex Dono
Rev.<sup>BI</sup> P. F. Francisci Cyccini A
Roma Ord. Prædic. s. t. m. et
Inqvis. Generalis Mediolan
Anno Domini
1653

« Per dono del reverendo padre fr. Francesco Cuccino da Roma dell'ordine dei predicatori, maestro di sacra teologia ed inquisitor generale di Milano, nell'anno 1653 ».

Nell'anno 1631 nel mese di maggio si estrasse il capo del santo martire dall'antico reliquiario in cui stava, ed alla presenza del padre Nicolò Rodolfi generale dell'ordine domenicano ch'era alla visita del convento, lo si ripose in altro reliquiario, esistendone anche al presente gli atti allora assunti nell'archivio del già Fondo di Religione in Milano. Finalmente nell'anno 1736 il priore del convento Francesco Bonacina sece in questa cappella trasportare il mausoleo insigne eretto per cura dell'arcivescovo Giovanni Visconte ove riposa il corpo del santo, e vi pose innanzi un altare di marmo. La descrizione delle funzioni che allora si secero è nel Lattuada, Tom. III, Descriz., ecc., pag. 200 seg., e su stampata anche in Roma e in Milano, in un volumetto col titolo: Relazione della ricognizione del sagro corpo del Glorioso san Pietro Martire dell'Ordine dei Predicatori in occasione della Traslocazione dell'arca o sia Mausoleo dal luogo ov'era collocato verso la metà della chiesa di sant'Eustorgio a Cornu evangelii alla cappella detta sancti Petri martyris ad Caput nella medesima Chiesa (1736 in 8). Vidi poi nell'archivio poc'anzi nominato l'Instrumento di estratione e ricognitione del santo Corpo di s. Pietro martire in congiuntura di dover trasferirsi la di lui arca dal

mezzo della nave della Chiesa a Cornu Evangelii (an. 1736, nove aprile) con annesso altro istromento in data ventitrè mese stesso sull'attuale riposizione.

L'insigne monumento che prendo a descrivere, e in cui riposa la spoglia del santo, s'incominciò ad ergere intorno l'anno 1336. Azone Visconte signore di Milano e Giovanni suo zio vescovo di Novara, vi ebbero la cura principale. Molti contribuirono alla spesa che ascese a 2000 ducati d'oro o circa, trecento de' quali furono mandati dai ricchissimi Ugo IV re ed Alisia regina di Cipro. L'opera riusci veramente magnifica, e fu compiuta in tre auni dall'artefice Giovanni Balduccio di Pisa, leggendosi tuttora sull'orlo, ossia quadretto superiore dell'arca:

# Inscrizione 81.

# Magister Joannes Balducci de Pisis sclupsit hane areham anno Domini meccennuiii, ciod

# Versione.

« Il maestro Giovanni Balducci da Pisa scolpì quest'area nell'anne del Signore 1339 ».

Il monumento è nello stile che chiamasi gotico: è tutto di marmo bianco di Carrara ad eccezione dei pilastri del basamento che sono di breccia rossa di Verona 3 otto bassirilievi che compongono il sarcofago offrono la storia del santo: otte colonne sostengono l'urna innanzi la quale stanno otto statue rappresentanti altrettante virtù: sopra e precisamente fra uno ed altro de' bassirilievi stanno alcune statuette di santi e di serafini. Sovra il sarcofago ergesi il coperchio a foggia di piramide, ivi con alcuni santi veggonsi il re e la regina di Cipro in ginocchio. Innalzasi quindi un tempietto nel cui centre sono la Vergine, i santi Domenico e Pietro martire, e più alto, Cristo e due Angioli. Una esatta descrizione di questo monumento leggesi nel Campana (Vita di s. Pietro martire), nel Lattuada (Descriz. di Milano, T. III, pag. 212 e segg.) e nella Storia dell'arte di G. B. L. G. Seroux d'Agincourt, Vol. III. Esso è in Italia una delle principali epere del secolo XIV, e certamente la prima dopo il monumento di Guido de' Tarlati in Arezzo pochi anni prima condetto da Agostino ed Angelo Sanesi. - Balduccio credesi allievo di Andres

Pisano, e fino dal 1322 erasi fatto conoscere in Sarzana con un monumento ivi posto a Guarniero degli Interminelli signore di Lucca. Ma non sostenne quindi iu Milano il suo nome colle statue che poi fece per la porta maggiore dell'ora distrutta chiesa di Brera, e che piuttosto male gli riuscirono nel 1347. Balduccio, al pari di Leonardo e di Michelozzo, venuto dalla Toscana, può considerarsi come uno degl'introduttori delle arti nella Lombardia, uno di quelli che insegnarono (come scrive il Verri, St. di Milano, p. 335, t. I) ai nobili un genere di lusso colto e utilissimo ai progressi delle arti. Ed è a questo proposito che scrisse il Cicognara, sembrargli le arti figurative in Lombardia una filiazione delle arti toscane evocate da quei grandi signori che miravano a trarre il bello e il buono da qualunque sorgente esso derivasse. (Eco. 1833, num. 13).

Le otto statue rappresentanti le virtù che veggonsi sotto il sarcofago di san Pietro martire, portano le epigrafi.

Nhustitia. Temperantia. Fortitudo. Prudentia. Hobedientia. Spes. Fides. Caritas.

Nella tavola in mezzo al parapetto della cassa si rappresenta il pontefice seduto che consegna al generale dell'Ordine domenicano la bolla della canonizzazione di san Pietro, e sotto leggesi:

Sanctorum Martyrum cathalogo dunimus adscribendum.

cioè: stabilimmo di ascriverlo al catalogo de' santi martiri. Le statuette superiori di sant'Ambrogio collo stafile in mano, s. Pietro apostolo, s. Paolo, s. Gregorio, a. Girolamo. s. Tommaso d'Aquino, sant'Eustorgio I, sant'Agostino, hanno nel piedestallo i nomi rispettivi, cioè:

S. Ambroxius. s. Petrus A. s. Paulus. s. Gre-

gorius. s. Beronimus. s. Chomas doctor. s. Eustorgius.

s. Augustinus.

Sopra Parca è scolpito:

Angeli, Chernbin, Croni. Pominationes.

nell'angolo destro vedesi un angiolo che tiene in mano una mezza figurina in cui è raffigurata l'anima del santo ed un cartello sul quale si legge:

Super omnia autem vincit veritas.

Dietro veggonsi quattro statuine ancora coi motti:

Virtutes. Potestas. Principatus. Archangeli.

In mezzo al coperchio, alla parte anteriore, sovra due figurine a mezzo rilievo sono incisi i nomi

ss. Joannes et Paulus;

e nella parte opposta:

s. Raterina, s. Micolaus.

Alla sommità della tribuna vedesi Gesù in mezzo a due angioli, colla epigrafe:

Beraphin. Jes. Acs. Beraphin.

Ho detto più sopra della compagnia de' crocesignati da s. Pietro già instituita in Firenze. Altra simile egli ne avea formata in Milano, ed era stata presa in ispeciale protezione dal papa Gregorio IX, il cui breve conservavasi dai frati di sant'Eustorgio nel loro archivio (Verri, II, 9). Godeva di amplissimi privilegi, in ispezieltà quello di portare ogni sorta di armi. Essa chiamavasi soldotesca alla cura della santa inquisizione di Milano, ed era obbligata ad assistere di continuo il sant'offizio, e per servizio di quello esporre la vita e la roba, accompagnare gl'inquisitori e vicarj nell'occasione di andar fuori a processare. I crocesignati erano quaranta, e si chiamavano anche cavalieri di s. Pietro martire. Questa appunto ritengo fosse quella società del beato Pietro martire, alla quale frate Umberto, generale dell'ordine dei Predicatori, nel giorno 8 giugno dell'anno 1255 concede (secondo una pergamena del museo Trivulzio) la comunione delle buone opere e de' suffragi che si facevano nella sua religione; ed alla quale in particolare frate Remigio provinciale nella provincia Romana dell'ordine stesso concede (secondo altra pergamena in data 12 giugno 1310 ch'era già nell'archivio di sant'Eustorgio) la partecipazione di tutto il bene spirituale. La concessione di frate Umberto è del tenore seguente: " Karissimis et in Jhesu Xpo. devotis fidelibus uniuersis Ciuitatis « et Diocesis Mediolanensis de Societate Beati Petri Martyris. = # Frater Humbertus Ordinis Fratrum Predicatorum seruus inutilis salutem in omnium Saluatore: 

Pia uestre deuotionis affectio « quam ad Ordinem nostrum intelleximus uos habere, nec non et « reverentia singularis, qua beatum Petrum Martyrem nostri Or-« dinis gloriosum singulariter honoratis, ob ejus amorem precipuum « et cultum fidei ortodoxe societatem in Ciuitate uestra in ejusdem

Martyris nomine statuentes, quod in ipsius et totius Ordinis nostri redundat honorem, omnium Fratrum nostrorum gratam retributionem sibi noscitur promereri. Nos itaque uestrum laudabile Collegium, quod proficere ac augeri ad Dei gloriam non
minus merito quam numero affectamus habentes in Domino commendatum, omnium bonorum videlicet Missarum orationum predicationum ieiuniorum laborum ceterorumque huiusmodi, que
per Fratres Ordinis nostri Dominus fieri dederit ubique terrarum, uos qui iam in ipsa societate ascripti estis, et in posterum adscribendos, de speciali gratia teuore presentium participes facimus et consortès. Volentes nihilominus post decessum
uestrum Uos omnes et singulos in Capitulo generali totius Ordinis recommendari Fratrum orationibus si vester ibidem obitus
fuerit nunciatus. Dat. Mediolani, VI Yd. junii. Anno Domini
Millo CCLV ».

In appresso i crocesignati di s. Pietro martire ebbero in questa chiesa due sepolcri innanzi la cappella già di santa Rosa, ora di s. Giobbe, ed ebbero pure nel 1500 l'altare stesso di quella cappella, che poscia cangiarono con quello di s. Martino, giusta l'istromento in data 6 luglio 1535 già nell'archivio dei frati, adesso in quello del Fondo di Religione, e che tentarono nuovamente cangiare nell'anno 1765 a' dieciotto di aprile coll' altro altare della Passione.

Ho accennato l'antico privilegio concesso ai crocesignati di portare armi: questo fu ad essi interdetto dal conte di Fuentes, ossia da Pietro Enriquez de Azevedo, Governatore di Milano nel 1600. È singolare la supplica che pochi anni dopo, e verosimilmente dopo la morte del conte, i confratelli per riacquistarlo presentarono ai cardinali della Congregazione del sant'Offizio. Eccone le parole:

#### « Illustrissimi z Rev. Signori.

Devono restar informate le SS. VV. Ill. di quanta utilità è stata, et sia la compagnia delli quaranta confratelli de Crocesignati de santo Pietro Martire, chiamati soldatesca alla cura della santa Inquisizione di Milano, come quelli che assistono del continuo ad esso santo offizio, et per servitio di quello espongono la vita, et robba, accompagnando li R. Inquisitori, e' suoi Viccarij nell'occasioni dell'andar fuori a processar, et altre occasioni concernenti l'interesse del santo offizio, et senza spesa d'esso, come spesse volte occorre, et per tal raggione è stata decorata, et honorata da sommo Pontefice de molte indulgenze, et privi-

a legiata di poter portare ogni sorta d'armi, il che è sempre stato a osservato sin che il Conte di Fuentes, già Governatore di quello « stato di Milano, supponendo alla santità di N. S. ch'esso in « quello stato non lasciava portare ad alcuna persona, ne ancho « alla propria guardia gl'archibuggi a ruota ottene che Sua Sauu tità comandasse all'Inquisitore, che n'ancho esso lasciasse por-« tar tal' armi. Perciò il R. P. Granelli all' hora Inquisitore, levò « alla santa Compagnia il portarli come dalla sua ordinazione ne a si vede; e benchè paresse molto strano, e duro alli detti Cro-« cesignati il vedersi privare, et levare quel privilegio sì auticho « che più tosto se gli dovria aumentare, tuttavia sinchè dal foro « secolare ciò si è osservato, non mossero parola, ma vedendo che - da qualche tempo in qua et gli huomini d'armi della guardia di « esso Governatore, et tutti gli altri soldati, et ministri li portanos s hanno fatto instanza presso il moderno R. P. Inquisitore acciò « gli reintegrasse nel solito possesso non parendo raggionevole, « che chi serve al santo offizio sia di minor conditione del'altra « giurisdizione. Alche detto P. Inquisitor ha risposto non poterlo « fare senz'ordine di Sua Santità. Perciò il Priore, et Avvocato di « essa compagnia sono riccorsi da S. S. suppndlo che comandasse al detto Inquisitore di Milano che essendo vero che li soldati et u ministri secolari portino tal'armi, concedi l'istessa facoltà ad essi « Crocesignati del santo offizio conforme al loro anticho possesso, a il qual ha rimesso il memoriale alle SS. VV. Ill. alle quali humilmente si riccorre. Supple concederli la raggionevole, et giua sta loro petizione, maggiormente risultando il tutto in honore et e servitù del santo offizio che lo riceverano p. gra. dalle SS. VV. Quas Deus. « Illustrissime ».

Non sembra per altro che la supplica sortisse buon esito, nè la confraternità quind'innanzi prosperò. Ristretta a minor numero di socj, dopo un periodo di esistenza affatto stentata, fu sciolta per regio dispaccio nel 1770 e il suo patrimonio fu dato all'orfanotro-fio di s. Pietro in Gessate.

Negli atti di essa trovo memoria di una ordinazione, in data 23 marzo 1680, che ciascuno de' signori XL paghi un felippo per l'erezione della statua di s. Pietro martire, tuttora esistente sulla piazza di sant'Eustorgio.

Da tutto ciò si comprende quanto fosse in onore presso alle pie genti il sepolcro del martire domenicano, e come la venerazione ad esso passasse ereditaria di secolo in secolo, di generazione in generazione. Sorto e reso magnifico per cura di principi e signori, fu in diverse età arricchito dei loro doni, frequentato dalla loro presenza, su sovente l'asilo a cui ricorrevano nelle procelle del loro cuore. Solinga qui giorni interi passava Bianca Visconti nei momenti delle sue sventure, e Giovanni arcivescovo, e il duca Filippo, e quindi gli Ssorza e i principi che vennero dopo essi gloriaronsi talora dimostrare la loro personale devozione al martire inquisitore presso la stessa di lui tomba. Gli statuti di Milano del 1396 (p. I, cap. 86) parlano dell'obblazione di centocinquanta terzoli (circa ventisei lire imperiali) che la città di Milano saceva all'altare del santo nel giorno suo anniversario, nel quale per antico costume i deputati della città stessa recavansi ivi devotamente ad implorare il patrocinio di lui. E ligio all'antica pratica Filippo II re di Spagna rinnova nel 12 aprile 1586 l'ordine alla città di Milano che abbia a celebrare con pompa la festività di s. Pietro martire, Ecco le parole del regio dispaccio:

# « Philippus Hispaniarum Rex et Mediolani Dux, etc. »

« Dil.te nr. Quo celebrior sit pompa quae quotannis ex antiquo « instituto in Festo sancti Petri Martyris Ordinis Praedicatorum « quod celebratur III, Cal. Maji cujuslibet anni, duci solet ad Tem- » plum s. Eustorgii hujus urbis; volumus ut vos una cum syndi- « cis et Paraticis (a) ejusdem civitatis juxta solitum ad eam obla- « tionem et solemnitatem accedatis: honorare enim Sanctos est lau-

« dare ipsum Deum. — Dat. Mediolani die XII. aprilis. MDLXXXVI. »

signat. « M. Antonius Marlianus ».

Pongo ora l'insigne documento sulle condanne del Confalonieri, da me fatto colla possibile fedeltà italiano.

<sup>(</sup>e) Paratici, cioè le università delle arti.

#### SENTENTIA LATA CONTRA

#### DNUM STEPHANUM CONFANONERIUM

In nomine Domini amen. Cum nos frater Thomas de Cumis ordinis praedicatorum inquisitor hereticae pravitatis in Lombardia et Marchia januensi auctoritate sedis apostolicae deputatus invenimus ex scripturis autenticis offitii inquisitionis et publicis documentis quod das. Stephanus Confanonerius fil. quondam dni. Albutii Confanonerii dicti de Aliate qui nunc detinetur in carcere offitij inquisitionis a multis retro annis atq. temporibus fuerit, estiterit credens fautor receptator et amicus hereticor. sectae de Concorezo, et quod multa enormia crimina commiserit contra fidera catholicam in favorem hereticae pravitatis desendendo publice errorem ipsorum ac tenendo in domo sua scholam hereticorum et fidem catholicam publice impugnando. Quandoque ad malorum suorum cumulum necem sanctae memoriae beatissimi Petri martiris tunc inquisitoris cum quibusdam aliis tractaverit cum effectu; propter quod maleficium banitus fuit de homicidio millesimo ducent, quinquagesimo secundo die sabbati XII aprilis per dominum Petrum Advocatum potestatem Mediolani. Et ideo citatus fuisset tripo edicto per quosdam fratres Guidone de Sexto et Raynerium placentiuum; sed nec per se nec per suum nuntium coram eis comparere noluit, sed contumax estitit et rebellis, propter quod inquisitores praesati eumdem Stephanum sententiando pronuntiaverunt excomunicatum credentem, fautorem hereticorum, receptatorem et desensorem eorum et hereticum manifestum ipsumque perpetuo carceri mancipandum, subitientes ipsum ejusque filios, nepotes, omnibus poenis et privationibus canonicis, legiptimis contra hujusmodi promulgatis sicut patet per instrumentum publicum traditum per Riboldum Morenam not. mediolanens. die dnico. sexto Kall. aug. indictione XI. in platea s. Eustorgii in publica praedicatione. Ac postmodum sic excomunicatus et contumax estitit per tres annos, ampla tandem infirmitate correptus abjuravit omnem heresim et jur. cavit sub pena libr. m. t. in manibus fratris quondam Guidoti de Brivio et ab eodem absolutus fuit, sicut patet per instrumentum traditum, scriptum per Ugonem de Petra de Burgo Carate MCCLVII primo die mensis aprilis indictione XV. in Albigosso. Idem autem das Stephanus eodem anno tertio Kall. junii in canonica de Crescenzago personaliter comparuit coram fratre Raynerio praedicto, confessus est culpas suas praedictas quas comiseret, contra fidem catholicam in favorem hereticae pravitatis et modum quo tractavit mortem beati Petri martyris seriatim expressit sicut patet per publicum instrumentum factum per Albertum Zanonum not die, loco prox. dictis. Postmodum iterum abiuravit contra jur. et cavit. de libr. m. t. salva priori cautione secundum modum, formam offitii inquisitionis in manibus ejusdem quondam fris sicut patet per instrumentum inde factum per Ribeldum Merenam not. MCCLVIII die daico VIII ante kal. junii. Et eadem die suit

#### SENTENZA PROFERITA

# CONTRO D. TO STEFANO CONFALONIERI.

Nel nome del Signore, Amen. Avendo noi frate Tommaso da Cuma, dell'ordine de' predicatori, inquisitore dell'ereticale pravità nella Lombardia e nella Marca Genovese dall'autorità della sede Apostolica deputato, ritrovato, dalle scritture autentiche dell'ufficio dell'Inquisizione e da pubblici documenti, che D. Stefano Confalonieri figlio del q. D. Albusio Confalonieri detto di Agliate, il quale ora è detenuto nel carcere dell'ufficio dell'inquisizione, da molti anni addietro e tempi sia stato e riuscilo credente, fautore, ricettatore ed amico degli eretici della setta di Concorrezzo e che abbia commessi molti enormi delitti contro la fede cattolica in favore dell'eretical pravità, difendendo pubblicamente l'errore dei medesimi e tenendo in casa sua scuola d'eretici, e la fede cattolica pubblicamente impugnando. Altra volta per colmo de' suoi mali l'eccidio del beatissimo Pietro martire di santa memoria, allora inquisitore con alcuni altri abbia trattato con effetto; pel quale delitto d'omicidio fu sbandito nel 1252, giorno di sabato 12 aprile da D. no Pietro Avvocato podestà di Milano; e perciò fosse citato solennemente con triplice editto da certi frati Guidone di Sesto e Rainero Piacentino allora inquisitori, ma ne da se, ne per meszo di suo nunzio volle comparire innanzi ad essi, e restò contumace ribelle: e perlocche gl'inquisitori prefati lo stesso Stefano sentenziando pronunciarono essere scomunicato credente. fautor degli eretici, ricettor e difensore di quelli ed eretico manifesto, e da condannare a perpetuo carcere, assoggettando lui e i di lui figli e nepoti a tutte le pene e privazioni canoniche legittime contro costui promulgale, com'è manifesto per l'istromento pubblico scritto da Riboldo Morena Notaio Milanese nel giorno di domenica, sesto dalle calende d'agosto Ind. XI nella piazza di sant' Eustorgio nel sito della pubblica predicazione. Ma dopo che così scomunicato e contumace stette per tre anni; alfine sorpreso da grande infermità abjurd ogni eresia e presto causione di giuramento, sotto pena di lire 1300 nelle mani di frate Guidotto di Brivio, e dallo stesso fu assolto come vedesi dall'istrumento scritto da Ugone di Pietra del borgo di Carate 257, primo giorno del mese d'aprile, indizione 15 in Albogasio. Lo stesso Stefano poi nel medesimo anno tre di innanzi le calende di giugno nella Canonica di Crescenzago personalmente comparì innanzi frate Rainero suddetto. confesso le predette sue colpe che aveva commesse contro la fede cattolica in favore dell'eretical pravilà, e il modo in cui trattò la morte del beato Pietro martire circostanzialamente espresse come appare dal pubblico istrumento fatto da Alberto Zanone Notajo, nei giorno e luogo or ora detti. Dipoi un' altra volta abiurò con giuramento e prestò cauzione per lire 1300, salva l'antecedente causione, secondo lo stile e la forma dell'ufficio dell'Inquisizione nelle mani dello stesso q. frate, siccome si ha dall'istromento indi fatto da Riboldo Morena Notajo, 1240, 1257, in giorno

crucesignatum per praesatum sratrem Raynerium et ad curiam missus sicut patet per instrumentum inde confectum per eumdem Riboldum eadem die. Ipse vero Stephanus ad curiam quem fuit et poenitentiam a summo pontifice nostro non expectavit et potius inde fugit. Idcirco saepefatus frater Raynerius aliam sententiam contra eumdem tulit excomunicando ipsum tamquam credentem, fautorem, etc., et hereticum manifestum et decernendo ipsum reliquendum etiam sine aliqua audientia juditio saeculari et subitiendo ipsum omnibus poenis contra hujusmodi promulgatis. Sicut patet per instrumentum inde confectum per eumdem Riboldum MCCLVIIII die dominico iii mensis augusti. In publica praedicatione. In ecc. saucti Eustorgii. Hac sententia lata captus fuit dictus Stephanus et in carcere offitii detentus. Et dominus Alexander papa consultus per inquisitores super hoc respondit quod idem Stephanus forti carceri perpetuo manciparetur alias poenas infligendas eidem inquisitoribus comittens. Ista patent per litteras ejusdem papae et per scripturas autenticas offitii. Ipse vero Stephanus non fuit secundum tenorem litterarum papalium perpetuo carceratus, sed ad instantiam amicorum cum fideiussionibus et cautione librarum 1000 dimissus per fratrem Raynerium sicut patet per instrumentum inde confectum per Guarnerium de Cera et Berardum Mironum not. MCCLX. indict. In. die veneris . . . . ante kal. februarii, sic autem dimissus iterum peccavit enormiter in heresim contra juramentum proprium cautionem suam adorando, haereticos receptando, tenendo eos in domo propria, serviendo eis. Propter quae iterum citatus a fratre quodam Anselmo de Alexandria inquisit. abjuravit iter. et cavit secundum morem offitii inquisitionis de lib. dc. t. datis fideoib. XII. nobilib. c. m. salvis omnibus prioribus caut. sicut patet per instr. inde confectum per Manfredum Corradum not. MCCLXVIIII XXI. die msis decembris indictione XIII. sub porticu frm pdicator. et condempnavit ipm. Stephm. praefatus frater Anselmus sententiam ferendo contra eum sic. patet per publicum instr. inde factum per Guarnerium de Cera not. MCCLXX die lune XXI die msis januarii. indict. ttiadecima. Tandem ad cumulum malorum post tot, tantas misicordias sibi factas. Post tot abjurationes, juramenta de parendo mandatis eccle, inquisitor. iter. recidivavit in crimine heresis contra ipsum juramentum; propter quod accusatus apud fratrem quemdam Guillm. de ags. inquisitorem citatus detentus est et cavit de lhr. m t. salvis prioribus cautionibs. et per testes ac per ppam consess. ipius Stephani sactam in iuditio coram dicto fre. Guillo inquisitore inventus est ipsum Stephanum venisse contra propria juramenta. In hoc quod duos catharos qui ad ipsum vener. cum ceteris ppe. castrura suum Albigossum dicentes se esse cathos paratos facere qd. ei placeret, non cepit nec capi fecit seu procuravit. Cum hoc posset facere sicut ipse confessus fuit, nec eos accusavit sicuti juraverat et se obbligaverat in omnibus abjurationibus, cautionibus supradictis p. hoc manifeste ostendens se ab erroribus pristinis non recessisse, p. multos etiam testes inventum est q. idem Stephanus post ultimam abjurationem ostendit se pluries modis diversis adhuc esse credentem, amicum haereticorum, licet timore poenarum a servitiis eor. retraheretur, p. quod saepius sicte iurasse . . . . et in

di domenica otto giorni avanti le Calende di giugno. E nel giorno stesso fu segnato di croce dal predetto frate Rainero e spedito alla curia, come risulta da istrumento poi fatto dallo stesso Riboldo nel giorno medesimo. Lo stesso Stefano poi alla curia pure fu e non aspettò la penitenza dal nostro Sommo Pontefice, e piuttosto di là fuggi. Perciò il più volte nominato frate Rainero un'altra sentenza contro di lui portò, scomunicandolo come credente, fautore ed eretico manifesto e decretando doversi lasciare il medesimo anche senza punto ascoltarlo al giudizio secolare, e sottoponendolo anche a tutte le pene contro lui promulgate. Siccome risulta dall'istromento poi compiuto dallo stesso Riboldo 1259, in giorno di domenica 3 del mese d'agosto in pubblica predicazione nella chiesa di sant' Eustorgio. Proferita questa sentenza fu preso il dello Stefano e nel carcere d'ufficio custodito. B D.no Alessandro Papa consultato dagl'inquisitori sovra ciò, rispose che lo stesso Stefano in un forte carcere fosse perpetuamente lasciato, agl' inquisitori commettendo le altre pene da insliggergli. Queste cose si raccolgono dalle lettere del Papa stesso e dalle scritture autentiche dell'ufficio. Ma questo Stefano non fu secondo il tenore delle lettere papali carcerato in perpetuo, bensì ad istanza d'amici lasciato libero mediante sedejussione e cauzione di lire mille da frate Rainero, come risulta da istromento poi compiuto da Guarnerio de Cera e Bernardo Mirone notaj, 1260, Indizione 3, giorno di venerali avanti le calende di febbraio. Però così liberato di nuovo peccò enormemente d'eresia contro il giuramento proprio, e la causione sua dando ricetto ad eretici, trattenendoli in propria casa, servendo ad essi. Per le quali cose di nuovo citato da certo frale Anselmo d'Alessandria inquisitore, abjurò ancora, e diede causione secondo lo stile dell'ufficio d'inquisizione di lire 630, dati per fedejussori dodici nobili della città di Milano, salve le antecedenti cauzioni, come risulta dall'istrumento indi fatto da Manfredo Corrado notajo 1269 nel giorno 21 del mese di dicembre, Indizione 13, sotto il portico de' frati predicatori: ed il prefato frate Anselmo condannò lo stesso Stefano portando sentenza contro di lui, come hassi da pubblico istromento indi fatto da Guarnerio de Cera notajo 1270 in giorno di lunedi 21 del mese di gennajo, Indizione 13. Finalmente per colmo di mali dopo tali e tante misericordie a lui usate, dopo tante abjure, giuramenti d'ubbidire a' comandi della Chiesa, degl' inquisitori, di nuovo si rese recidivo nel delitto d'eresia contro lo stesso giuramento; perlocchè accusato presso cerlo frate Guglielmo di Aqui inquisitore, fu citato e fatto prigione, e diede cauzione di lire 1300 salve le antecedenti cauzioni, e per testimonii e per propria confessione dallo stesso Stefano fatta in giudizio innanzi al detto frate Guglielmo inquisitore si trovò ch'esso Stefano avea contravvenuto a' proprii giuramenti. In ciò che due Catari, i quali vennero a lui con altri presso al di lui castello di Albogasio, dicendo sè essere Catari pronti a far checchè a lui piacesse non prese, nè fece, nè procurò che fosser presi. Potendo egli ciò fare com'egli confessa, nè li accusò come avea giurato e si era obbligato in tutte le abjure e cauxioni suddette, manifesto da ciò rendendosi ch'egli da' primi errori non si era ritirato. Anche per mezzo di molti testimonii si trovò che

errore pristino perdurasse. Quum ergo nos praedictus frater Thomas praedicta omnia invenerimus nec possimus salva conscientia dissimulare ac coniventibus oculis pertransire cum sint culpae in quibus culpae est relaxare vindictam, et facilitas veniae incentivum praebeat delinquendi. Tandem contra praesatum dominum Stephanum intendimus justitiam, ne sorte judicetur severitas misericordia temperari, ac rursum misericordiam ne videatur fatuitas justitia sustentare. Ideoq. cum de jure possemus ipsum dominum Stephanum ut pote relapsum in heresim abjuratam manifestum hereticum sententialiter judicatum et sine aliqua audientia saeculari juditio relinquendum de rigore justitiae relinquere in manibus potestatis ac omnia bona quidem ipsi utpote publicata et ecclesiae atque officii inquisitionis dominio de jure applicata occupare atque apprehendere et omnes poenas pecuniarias in suis abjurationibus, cautionibus contentas ab ipso, suis heredibus sive bonorum ipsi detentoribus seu a suis fideiussionibus exigere, aufferre ad praesens tamen propter multorum instantiam suprasedemus in partem non recedentes a sententiis praedictis, nec nobis, nec aliis inquisitionibus aliquod praejuditium facientes quin possimus nos etipsi inquisitores omnes, singulas sententias saepefatas in toto et in partem executioni mandare secundum quod nobis vel ipais videbitur expedire. Ipsas ergo sententias, omnes singulas approbantes et ratificantes nec ab eis aliqualiter discedentes tenore praesentium auctoritate qua fungimur de multorum, magnorum consilio sapientum praecipimus eidem domino Stephano presenti et audienti sub debito praestitorum juramentorum, poenarum omaium quibus obligatur et ecclesiae atque inquisitionis officio q. ipse hodie ante noctem ingrediatur carcerem seu turrim portae ticinensis quae est ia sinistra parte intrantium civitat. Mediolani claudendus, detinendus ibidem quamdiu nobis seu alii inquisitori qui inquisitionis offitio nobis succederit visum fuerit seu placitum, ad agendum poenitentiam pro commissis. Nec inde exeat nec alicui personae loquatur exceptis filio suo et servit. seu ministro carcerisq. custode absque nostra licentia speciali. Item sub eisdem juramentis et poenis praecipimus eidem domino Stephano et Venzio ejus filio ibidem praesentibus, audientibus, q. nomine inquisitionis et nostro deponatur seu depositum ad hanchum domini Jacobi nativi de libris quingintis tertiolorum in pecunia numerata ad terminos infrascriptos videlicet hinc ad kal. januarii p. x. futur. libr. c. t. et hine ad pascha resurrectionis domini alias libras c. t. et hinc ad festum sancti mar. p. x. futur. alias libras tricentas tertiolorum; et hoc salva et reservata nobis et offitio inquisitionis potestate et auctoritate ac jure qd. et quas in bonis seu hereditate praedicti domini Stephani habemus. Salva etiam et reservata nobis et aliis inquisitoribus, potestate addendi, mutandi, diminuendi, interpretandi in his nostris praeceptis secundum quod nobis et ipsis videbitur expedire. Sane si praesatus dominus Stephanus haec nostra mandata noluerit vel recusaverit adimplere aut praedictum carcerem non intrando aut de ipso carcere absque nostra speciali licentia exeundo aut alias contra superius abjurata et jurata jure promissa quocumque tempore veniendo ac per hoc fictam conversionem, suam poenitentiam declarando ipsum ex nunc prout ex tunc tamquam imlo stesso Stefano dopo l'ultime abjura mostrò più volte in diversi modi d'essere ancora credente, amico degli eretici, sebbene pel timor delle pene dal servir loro si astenesse, cosicchè più volte con finzione avesse giurato..... e continuato avesse nell'error primiero.

Avendo perciò noi predetto frate Tommaso trovate tutte le cose predette, nè potendo salva la coscienza dissimularle e sorpassarle con occhi conniventi, trattandosi di colpe nelle quali è colpa il rallentar la vendetta, e la facile indulgenza portando incentivo al delinquere, finalmente contr'al predetto D. Stefano dirigiamo la giustizia, affinche forse non si giudichi la severità temperarsi colla misericordia e di nuovo non sembri fatuità il sostentar la misericordia colla giustizia. E perciò, mentre potremmo di pien diritto abbandonare lo stesso D. Stefano come ricaduto nell'eresia abjurata, manifesto eretico giudicato per sentenza e da lasciar senz'ascolto al'giudizio secolare, mentre potremmo a rigore di giustizia abbandonare in mano alla podestà lui ed anche tutt' i beni come a lui confiscati ed al dominio della Chiesa e dell'ufficio d'inquisisione di diritto applicati occupar ed apprendere, e tutte le pene pecuniarie nelle sue abjure e cauzioni contenute da lui, da' suoi eredi ovvero detentori de' beni, ossia da'suoi fedejussori esigere, togliere al presente; tuttavia per l'istanza di molti soprassediamo in parte, non recedendo, dalle predette sentenze nè a noi, nè alle altre inquisizioni alcun pregiudizio facendo, sicchè non possiamo noi e tutti gli stessi inquisitori ciascuna delle sentenze più volte nominate in tutto e in parte mettere ad esecuzione secondo che a noi o ad essi parrà convenire. Dunque tutte e ciascuna desse sentenze approvando e ratificando e da esse in alcuna cosa non distaccándoci a tenor delle presenti coll'autorità ch'esercitiamo per consiglio di molti e grandi sapienti, comandiamo allo stesso D. Stefano presente ed udente, sotto l'obbligo de' prestati giuramenti e di tutte le pene alle quali è obbligato ed alla Chiesa ed all'ufficio dell'inquisizione, ch'egli oggi prima della notte entri nella carcere ossia torre di porta ticinese ch'è nella sinistra parte di chi entra nella città di Milano per istar chiuso e trattenuto colà sinchè a noi o ad altro inquisitore che sarà successo a noi nell'ufficio di inquisizione sarà per piacere, a far penitenza per le colpe commesse. Nè di là esca nè parli ad alcuna persona eccettochè a suo figlio ed a' servi, cioè al ministro e custode del carcere senza particolare nostra licenza. Similmente sotto gli stessi giuramenti e pene imponiamo allo stesso D. Stefano ed a Venzio di lui figlio colà presenti ed udenti, che a nome dell'inquisizione e di noi sia consegnata come deposito al banco di D. Giacopo nativo la somma di libre 500 de' tersuoli in denaro numerato ne' termini infrascritti, cioè da qui alle calende di gennajo prossimo futuro libre 130 e quindi a Pasqua di resurrezione del Signore altre libre 130: e quindi alla festa del santo Martire prossima futura altre libre 300 de' tersuoli: e ciò salva e riservata a noi ed all'ufficio dell'inquisizione la podestà e l'autotorità e il diritto che e quali sui beni o eredità del predetto D. Stefano abbiamo.

Salva ancora e riservata a noi e agli altri inquisitori la podestà d'aggiungere, mutare, diminuire, interpretare in questi nostri precetti secondo ciò

poenitentem periurum culpisque astrictum prioribus et omnes qui eura scienter aut receperint aut desenderint aut ipsi ecclesiae ac nostra non implenti mandata vel ne ipse impleat consilium vel auxilium . . . . . . . . impenderint seu praestiterint tamquam haereticorum fautores, receptatores, defensores, auctoritate qua fungimur excomunicationis vinculo astringimus in his scriptis decernentes misericordiam sibi factam eidem ulterius non prodesse, ipsumque dominum Stephanum justissime pariter ex tunc vel haereticum manifestum seculari juditio sine aliqua audientia reliquendum. Lectum, pronuntiatum et publicatum fuit hoc praeceptum per suprascriptum fratrem Thomam de Cumis inquisitorem ut supra ipsum sedentem in domo fratrum praedicatorum in camera ubi fit offitium inquisitionis hacreticae pravitatis praesentibus suprascriptis domino Stephano et Venzio filio illius domini Stephani et praesentibus fratre Stephanardo de Vicomercato et fratre Aymerricho Placentino et fratre Paulo Marro lectore et fratre Protazio de Ttio et fratre Brancha Burro et fratre Jacobo de Ttio et fratre Ardigo Gambaro et fratre Ardigino de Pizo et fratre Loterio de Vergo omnibus ordinis fratrum praedicatorum et domino Merlo de Terzago et Tadeo Sacho et Petro Richardo et Maderno de Madernis et Petro de Gallarate et Pagano de Magenta et Poxate de Arlugo et Tessa de Tessas et Guarino Peto et Andrea de Maxate omnibus civitatis Mediolani, et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis. Anno dni currente MCCLXXXXV die mer. XXIII mensis novembris. Indictione nona. Traditum per Mayfredum de Cera et Beltramum Salvagnium ambo notarios offitio inquisitionis et per utrumque corum .

the a noi ed agli stessi sembrerà convenire. Però se il predetto D. Stefano questi nostri comandi non vorrà o ricuserà adempiere, o non entrando nel predetto carcere, o del carcere stesso senza nostra licenza speciale uscendo, o altrimenti contravvenendo a quanto ha di sopra abjurato e giurato, ossia promesso in qualunque tempo, e perciò una finta conversione la penitenza sua dichiarando, lui stesso fin d'ora come per allora quale impenitente, spergiuro e vincolato dalle colpe antecedenti, e tutti quelli che lui scientemente avranno od accolto o difeso, e a lui disobbediente ai comandi della Chiesa e di noi, o a lui perchè non li adempia consiglio od ajuto e ..... avranno procurato o prestato, come fautori, raccoglitori e difensori d'eretici coll'autorità ch'esercitiamo, al vincolo obblighiamo di scomunica determinando in questa scrittura che l'usatagli misericordia non valerà più oltre al medesimo e che lo stesso D. no Stefano parimenti con tutta giustizia sin d'ora com'eretico manifesto sarà da abbondonare al giudizio secolare senza esser punto ascollato.

Letto, pronunciato e pubblicato fu questo precetto dal sovrascritto frate Tommaso di Cuma inquisitore come sopra; sedendo esso nella casa de frati predicatori nella camera dov' è l'ufficio d'inquisizione dell'eretical pravità, presenti i soprascritti D. Stefano e Venzio figlio dello stesso D. Stefano, e presenti: frate Stefanardo da Vimercate, frate Almerigo Piacentino, frate Paulo Marro lettore, frate Protasio da Terzo, frate Branca Borro, frate Jacopo di Terzo, frate Ardigo Gambaro, frate Ardigino di Pizo, frate Loterio di Vergo, tutti dell'ordine de' frati predicatori: e D. Merlo di Terrago, e Taddeo Sacco, e Pietro Riccardo, e Maderno de' Maderni, e Pietro di Gallarate, e Pagano di Magenta, e Possate di Arlugo, e Tessa de Tessis, e Guarino Peto, e Andrea di Massate, tutti della città di Milano; e più altri testimonii per questo chiamati e pregati: correndo l'anno del Signore 1295, giorno di mercoledi 25 del mese di novembre, Indizione nona. Scritto da Maifredo di Cera e Beltramo Galvagno ambi notari dell'ufficio dell'inquisizione; è dall'uno e dall'altro di essi.

### H) CAPPELLA

### DELLE GRAZIE ORA DELL'ANNUNCIATA

E PRIMA DI S. PAOLO.

INSCRIZIONE 82.

Versione.

AVE GRATIA PLENA

« Dio ti salvi, o piena di grazia ».

INSCRIZIONE 83.

SACELLVM HOC
SITV VICTVM PLANEQ OBSOLETVM
IO . BAPTISTA ET BONIFACIVS
FRATRES SACCI
AERE SVO
IN FACIEM HANC MYTARVNT
DEIPARAEQ . GRATIARVM MATRI
NVNCVPARVNT
ALTERO IAM IN DIVI ALEXANDRI
S . IO . BAPTISTAE DECOLLATO
EXTRYCTO
M D C C X X I

### Versione.

« Questa cappella rimota ed affatto abbandonata pel sito, i fratelli Giovambattista e Bonifacio Sacchi a loro apese mutarono in questa forma e intitolarono alla madre del Signore e delle grazie, avendo già eglino eretta abtra cappella a san Giovanni Battista decollato, nella chiesa di sant' Alessandro — 1721.

# Inscrizione 84.

gentilitium INSVPER SACELLVM
QVOD VICINVM ERAT
HVC TRANSTULERVNT
DOTE ANNVA LEGATA
QVOTIDIANO SACRO PRO SE SVISQ:
AD HANC ARAM
PERPETVO FACIVNDO
PVELLISQ DECEM ANNVATIM
LOCANDIS

» Oltre a ciò qui trasportarono la gentilizia cappella ch'era vicina, legarono un'annua dote per una messa quotidiana perpetua a quest'altare per essi e pei loro, e perche ogni anno vengano collocate dieci fanciulle ».

### Inscrizione 85.

tosepho sacco generis claritate insigni humanae divinaeque. philosophiae ac artis medicae diligentia in primis exercitato viro pro singulari virtutum oium decore mire laudato immatura cosumpto morte... loisius filius b.m.p.p.obiit mense txviit aprilis.

#### Versione.

« A' Giuseppe Sacco distinto per nobiltà di stirpe, sperimentatissimo nella filosofia umana e divina, nella professione dell'arte medica, uomo mirabilmente lodato pel singolare corredo di tutte le virtà, rapito da morte immatura, Luigi figlio pose al benemerito genitore che morì del 1568 nel mese di aprile ».

La seconda e la terza delle epigrafi (ai num. 83, 84) esistono nell'interno della cappella l'una rimpetto all'altra nelle pareti laterali all'altare. La quarta (num. 85) esisteva nella parete esterna presso la porta, ma ora non è più: la prima è scolpita sovra l'architrave dell'altare.

La famiglia Sacchi di cui parlano queste tre epigrafi assai meritò della città di Milano e della religione. Giuseppe (inscrizione 85), Giambattista e Bonifazio (inscrizioni 83, 84) erano fratelli: il primo ebbe nome non oscuro fra' medici della sua età, visse onoratamente fino all'aprile del 1568: fu deposto in questa chiesa a cura del figliuol suo Luigi. Gli altri due fratelli Giambattista e Bonifazio si esercitarono nelle civili magistrature, e l'uno d'essi in ispezieltà giunse all'orrevole ufficio di segretario del Senato. L'altro fu ragioniere della regia Camera. Forniti di largo censo, profusero denari in pie azioni, principalmente pel decoro dei

templi. Ristorarono, anzi quasi rifecero assai nobilmente la chiesa di santa Maria in Lonate-Pozzolo, nel cui monistero ora abolito visse per oltre dodici lustri la loro sorella Costanza-Maria, come da inscrizioni che tuttora in quella chiesa possono vedersi. Acquistarono, verso l'anno 1620, la proprietà nella basilica di sant' Eustorgio di questa cappella, detta allora delle Grazie, e tosto vi rifeccro splendidamente l'altare, il pavimento, pensarono ad ornarla di stucchi e dipinti (a), a far riporre alla pubblica venerazione una immagine della Vergine, che per frenare un'indiscreta divozione del popolo era stata per ordine del cardinale Federico Borromeo tolta nell'anno 1609 alla pubblica vista: instituirono a favore della basilica stessa messe ed ufficii. Posero anche nel tempio di sant'Alessandro una cappella a s. Giovanni decollato, come da inscri-

zioni che tuttora ivi si leggono.

Ma non soltanto le azioni religiose raccomandano a' posteri il nome di Giambattista Sacchi, egli cercò e meritò fama eziandio come uomo di lettere, e soprattutto come dottissimo in latinità. Fa perciò lodato da Ericio Puteano, in una lettera pubblicata dall'Argelati (Biblioth. Scripp. med.); ebbe inoltre commercio epistolare con Enrico Farnese, Girolamo Bossi, ed altri dotti uomini di quella stagione; fu carissimo al cardinale Federico Borromeo, che lui sempre consultava in cose di letteratura. Pochi nondimeno de' suoi scritti mandò alle stampe. In età assai tarda lasciò indursi a pubblicare una sua lettera latina a Paolo Belloni: leggesi nel libro, Pauli Belloni tractatus de potestate corum quae incontinenti fiunt (Mediol., 1623). Prima di questa già era venuta in luce, Triun clarissimorum virorum Didaci Salazar, Io Baptista Sacchi, et Henrici Farnesii epistolae (Mediol. 1621); ed altra epistola del Sacchi a Giovanni Cavalchino, leggesi nel libro, Versio litterarum a Persia hispanice scriptarum ad Marchionem Bedmarii a domino Garzia Sylva-Figueroa, etc., die XXVIII decembris MDCXVIII. Altre di lui epistole latine, in gran parte inedite, stanno nell'Ambrosiana, nella collezione delle lettere di Federico Borromeo; ed altri lavori inediti del Sacchi sono accennati dall'Argeluti (loc. cit.). A lui medesimo pure si attribuiscono le tre inscrizioni che ora illustro, le altre che ho accennato esistere in santa Maria di Lonate-Pozzolo e nella cappella della famiglia Sacchi in sant'Ales-

<sup>(</sup>a) L'arme dei Sacchi consistente in un'aquila nera a due teste coronata, e sotto tre bande rosse ed una borsa bianca in campo d'oro chinsa nella sommità, vedevasi, prima delle ultime vicende politiche avvenute nel secolo teste decorso, dipinta sui vetri della finestra interna della sappella, e scolpita sull'arca di marmo bianco che sta entro i cancelli dinanzi l'altare.

sandro; come pure la seguente che dicesi sosse appesa temporariamente all'altare di questa cappella delle Grazie, e trascrivo dall'opera De Sepulcris già citata:

### INSCRIZIONE 86.

virgini . matri . gratiarum
quae . hic . colitur
quod . in . partu . difficillimo . novae . puerperae
animam . agentis
invocata . adstiterit
sospitemque . praestiterit
conditores . huius . sacelli
phaetae . propinqui
grates . solvunt .

### Versione.

« Alla Vergine, madre delle grazie, che qui si venera, poiche invocata soccore al laborioso parto di nuova puerpera ridotta già prossima a morte, e la restituì a sanità, i fondatori di questa cappella congiunti della puerpera offrono ringraziamenti ».

Giambattista Sacchi uscì di vita d'anni 84 a' 19 settembre 1629, e su sepolto in quel giorno stesso in questa cappella. Non avea testato. Bensì testò nello stesso anno 1629 Bonifazio di lui fratello (test. in atti del notajo Carlo Corio e in data dell'undici gennajo), e legò a questa chiesa una messa quotidiana. Ma tale legato su poi a' 29 gennajo 1726 ridotto a sole 150 messe annue dal generale domenicano Tommaso Ripoll, ed altra riduzione su proposta nell'anno 1780, come da annotazioni dei padri di santo Eustorgio presso di me esistenti. Bonifazio instituì inoltre dieci annue doti di lire cento cadauna per dieci povere fanciulle, delle quali dovevano eleggersi cinque dal priore di sant' Eustorgio e cinque dal preposto de' padri di sant'Alessandro e la distribuzione alle elette sacevasi nel giorno successivo a quello di Pasqua in questa cappella de' Sacchi.

sibi posterisq suis magnificus ac gener comes ioannes rusca hoc sepul.pos.ano

« A se ed a' posteri suoi, il magnifico e generoso conte Giovanni Rusca pose questo sepolero, nell'anno 1462 ».

Memoria che stava innansi i cancelli di questa cappella, e ch'io trascrivo dall'Allegranza, pag. 94, De Sepulcris, etc. Dovea vedersi sulla lapida anche lo stemma del conte Giovanni Rusca, consistente in un cimiero ond'esce un leone con attorno nove frasche, e sotto il cimiero uno scudo tripartito e comprendente un'aquila in campo d'oro, un leone verde in campo bianco; due bande rosse in fondo bianco.

L'anno indicato dalla pietra non è per altro esatto, ed io credo che l'autore o lo scultore dell'epigrafe (o chi l'ha trascritta per l'Allegranza) ommettesse per equivoco un C, e così venisse scolpito 1462, anziche 1562. Imperciocche da un istrumento in atti del notajo Gio. Antonio Parpaglione, quale atto esisteva già nell'archivio de' frati, ed è ora in quello del Fondo di Religione e porta il titolo: Concessio capellae facta p. Rs. fres. sti. Eustorgii mlni p. D. Bapt. de Ruschis et successive per eundem de ea facta..... Dat die 27 maji a 1538; veggo che soltanto nel 27 maggio 1538 il conte Giovanni Rusca q. Francesco ottenne dai frati medesimi la proprietà di questa cappella di san Paolo sotto il titolo della B. V. Dunque all'epoca del 1462 il Rusca non possedeva questa cappella, ed è verosimile ch'essa allora appartenesse alla famiglia Po, la quale l'avesse acquistata da Emanuele Crisolora cui prima la cappella stessa apparteneva, come nota il Bugati a pag. 86 del Sepoltuario. Sembra poi che nell' auno 1576, estinta la linea dei Rusca, passasse la cappella in proprietà di certo Pierantonio Ciocca giureconsulto, esistendo tuttora nell'archivio del Fondo di Religione in Milano il Pateat del di lui testamento (rog. Bernardo Poggio) in data primo ottobre 1576, in cui il Ciocca comanda la ristorazione di questa cappella di san Paolo. Più tardi la cappella passò ai fratelli Sacchi, come si è poc'anzi notato.

### Inscrizione 88.

### Versione.

"A Luigi Bellone nativo di Alessandria, il quale illustrò lo splendore della famiglia colla Pretura delle città di Tortona, poi di Pavia e colle dignità di questore ordinario, senatore e vicepresidente, e le stesse dignità con ispecchiatissime virtù rese più illustri, a Violante di lui moglie di unanime concorda; Francesco Panigarola senatore e capitano di giustizia al cognato ed alla sorella benemeriti benefico pose, acciocche neppure la morte digiungesse i corpi di due animi ch'erano stati fra loro strettissimamente congiunti — l'anno della salute 1607 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 74, e dal Sitone, Theatr. eq. nob., p. 154, tolgo quest'epigrase ch'era scolpita su grande marmo ornato di sregi e stemmi, sulla parete sinistra suori della cappella delle Grazie. Due altre epigrasi che ricordano il senatore Francesco Panigarola possono vedersi fra quelle della chiesa di san Pietro in Gessate. Leggonsi anche nel Sitone (loc. citato). E di un anteriore Francesco Panigarola nobile milanese, che su vescovo d'Asti ove morì nel 1504, e su altresì illustre sacro oratore e scrittore, può vedersi il Ghilini, Teatro d'huomini letterati, volume primo pag. 115.

La famiglia in origine Alessandrina, poi milanese, de' Belloni, si estinse in Milano nel 1783.

hic iacet e burris bis terna prole relicta!
quae matronarum norma maria fuit
reddidit haec unicuique suum: nam corpus humat.
terra fovet: verum spiritus astra colit.

### Versione.

« Qui giace Maria, specchio delle matrone, la quale lasció sei figli al casato de' Borri.

« Qui giace Maria Borri, la quale lasciò sei figli, e fu lo specchio delle

Ella rese a ciascuno il suo: perchè la terra raccoglie la di lei salma sepolta; ma lo spirito alberga in cielo ».

Anche questa memoria leggo nell' opera De Sepulcris a pag. 75, ed ora, come la precedente, è perita. Stava sulla parete destra della già accennata cappella, e portava gli stemmi della famiglia Borri. Manca l'epoca, ma dallo stile dell'inscrizione inclinerei ad assegnarla intorno alla prima metà del secolo XV. Sia che ricordi una Maria uscita della casa de' Borri od una entratavi per matrimonio, l'inscrizione è sempre imperfetta, perchè nell'un caso mancano il nome e il cognome del marito, nel secondo il nome del marito e il casato di lei. Per ciò torna impossibile trovar notirie della persona qui nominata. E ciò tanto più che nel secolo XV si trovano molte donne con tal nome maritate ne' Borri; e che i Borri un tempo diramatissimi, nel secolo XVI impoverirono, e le loro notizie sono scarse.

Abbiamo anche una Caterina Borri la quale, secondo che narra il Valle (Instrutt. etc., p. 120), al tempo della canonizzazione di san Pietro martire (anno 1253) avea donato a questa chiesa tre corone d'argento (simboli della triplice di lui gloria di dottrina, virginità e martirio) con questa inscrizione: CATHARINA DE BVRRIS ME OBTVLIT; corone che furono poi in miglior forma e con maggior copia d'argento e con parecchie pietre preziose rifatte nell'anno 1631 coll'epigrafi sovra una di esse — in una parte: F. NICOLAVS RODVLPHIVS FLORENTINVS MAGE. ORDINIS LXXV 1631 — nell'altra parte: D. PETRO VERONENSI MARTIRI INCLITO ORD. PRAED. Ma queste pure furono al cadere del secolo XVII disfatte e rifatte a spese d'uno de' religiosi del convento, e fregiano esse tuttora il capo del santo entro la teca che lo rinchiude sull'altare della cappella a lui dedicata-

# I) SEGUITO DELL'ANDITO AL SANTUARIO DI S. PIETRO MARTIRE.

BRACCIO A SINISTRA DI CHI ENTRA.

Inscrizione 90. - Presso la porta della sagrestia.

EPITAPHIVM
GEORGII MERVLAE
HISTORICI
VIXI ALIIS INTER SPINAS
MVNDIQ. PROCELLAS
NVNC HOSPES COELI MERVLA
VIVO MIHI
LANCINVS CVRTIVS
F.
AMICVS
P.

#### Versione.

« Epitafio di Giorgio Merula atorico. — Io Merula vissi agli altri fra le spine e le procelle del mondo, ora ospite del cielo vivo a me. — Lancino da Corte sece; ed un amico pose ».

Giorgio Merlano, che per una gossa bizzarria si piacque del soprannome di Merula per cui comunemente è noto, nacque in Alessandria della Paglia al principio del secolo decimoquinto, cioè a
quanto pare, verso l'anno 1420. Storico e scrittore di chiaro nome,
ma soverchio estimatore di sè stesso, mordace di lingua ed austero
ne' suoi modi, condusse una vita inquieta ed agitata da continue
diverse vicende. A ciò allude l'inscrizione presente colle parole:
vixi aliis inter spinas mundique procellas. E per verità accerrime
quistioni egli ebbe e talora per un nonnulla coi dotti suoi contemporanei Domizio Calderino, Galeotto Marzio, Cornelio Vitellio, Gabriello Fontana, collo stesso Poliziano suo scolare, collo
stesso suo maestro il Filesso, la cui morte vuolsi accelerata dalla
maldicenza di Giorgio. Queste gare continue, cagioni di altrettante
nimicizie e persecuzioni, assai gli nocquero nella pubblica estima-

zione, assai tolsero alla quiete dell'animo suo, sicche non valse a ristorarnelo il favore concessogli da principi e signori del suo tempo, l'essere da illustri città invitato e richiesto, l'aversi a protettore speciale un principe assai potente, Lodovico il Moro. La vita letteraria di quest'uomo puossi vedere assai disfusamente nelle Dissertazioni Vossiane di Apostolo Zeno (vol. 2, pag. 62), nell'Argelati, Scriptores mediolanenses (pag. 2134, tom. 2, pag. 2), nel Sassi, Hist. Typogr. liter. Mediol. col. 197. Ne parlano acche il Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tom. 6, parte 3, libro 3; ed altri autori che vano qui sarebbe allegare. Da questi scrittori impariamo che Giorgio passò i migliori anni della sua vita (dal 1454 al 1494 in cui mori) insegnando le lettere umane prima in Milano, poi in Venezia (a), indi in Pavia e in Milano ancora. Il suo ritorno nella Lombardia avvenuto nell'anno 1482, secondo Tristano Calco, devesi a Lodovico il Moro, il quale volle affidargli, oltre le pubbliche scuole di Milano, anche l'incarico di tessere la storia di questa città. Giorgio si accinse adunque a scrivere le storie dei Visconti, ma non diè in luce che un solo volume del suo lavoro condotto fino all'anno 1323 (Georgii Merulae alexandrini antiquitatis Vicecomitum, libri X). Ma lo scrittore poco dotto nelle cose milanesi ci diede un libro non abbastanza esatto; ed assai si perdette nel derivare l'origine dei Visconti dai re longobardi e nel ripetere le nojose favole sui conti di Angera. Nulladimeno esso gli fruttò elogi ed aumento al suo stipendio di precettore; giacche è raro che la lode per poco sincera che sia non torni grata. Si conoscono parecchie edizioni di tale storia. La prima, contemporanea all'autore, è quella del Minuziano (eseguita in Milano nel 1480), con dedica di esso Merula a Lodovico-Maria Sforza, e dell'editore Alessandro Minuziano al giovane Ottone Visconte. Segue altra edizione pure milanese del 28 aprile 1629 in fuglio, con appresso le dodici vite dei Visconti di Paolo Giovio, e quella di Filippo-Maria, scritta da Pier-Candido Decembrio. Altra edizione sece Roberto Stefano in Parigi, ed altra parimenti n'ebbe la storia di Merula nel Thesaurus antiquita-

<sup>(</sup>a) « Ex remotissimis terrarum partibus nedum ex universa Italia Georgii « fama....... Venetias attrahebat, ubi majorem melioremque vitae partem cum « summa tam judicii quam memoriae admiratione docendo, commentandoque « contrivit ». Così il Minuziano nella prefazione alla Storia dei Visconti seritta da Merula. E per verità Giorgio godette assai riputazione anche in Venezia, attestandoci Francesco Sansovino, che il di lui ritratto fra quelli di molti uomini illustri di quel tempo vedevasi nella sala del Consiglio ia Venezia prima del fatale incendio che la distrusse nell' anno 1577.

tum et historiarum Italiae, collectus cura et studio Jo. Georgii Grevii (Lugduni Batavorum 1764). I quattro primi libri di un secondo volume di tale storia vennero in luce in Milano alla meta del secolo decimottavo per cura del preposto Jrico (Scriptores rer. ital., vol. 25, pag. 71), ma forti dubbi vennero avanzati sulla autenticità di tale lavoro, e possono vedersi nel Tiraboschi (loc. cit.).

Maggior fama acquistarono al Merlano gli altri suoi lavori: le annotazioni a Catone, Varrone, Columella, Palladio, con cui adornò la collezione da lui fatta di tali scrittori, e data in luce in Venezia per la prima volta nel 1471 (In scriptoribus de re rustica ..... enarrationes brevissimae priscarum vocum, opera et impensa Nicolai Jenson Galli, Nicolao Throno duce invictissimo): l'edizione delle commedie di Plauto che egli trasse da un manoscritto di Firenze e se' stampare la prima volta in Venezia nel 1472 (Plautinae viginti comoediae: linguae latinae deliciae: magna ex parte emendatae per Georgium Alexandrinum..... impensa et opera..... Joannis de Colonia Agrippinensi atque Vindelini de Spira: - le Enarrationes satyrarum Juvenalis (1478): l'edizione delle poesie di Ausonio, le quali ultime furono da Merula date in luce nell'anno 1400 in Milano arricchite di alcuni epigrammi inediti dello stesso Ausonio tolti dai codici onde a que' tempi era doviziosa la biblioteca del convento eustorgiano.

Le altre opere venute in luce per cura del Merula possono vedersi nel Zeno (loc. cit.). Fra queste merita singolar menzione la traduzione dal greco delle vite di Trajano, Nerva, Adriano, scritte da Sifilino abbreviatore di Dione, nonchè un opuscolo sull'assedio dei turchi a Scutari (Bellum Scodrense) nel 1474 ecc. — Merula pubblicò anche alcuni codici da lui scoperti nel monastero di Bobbio, cioè le poesie di Sulpizia contemporanea di Domiziano, un trattato di Velio Longo sull'Ortografia, un altro di Terenziano Mauro, De literis, syllabis, pedibus et metris carmen; e da ciò si argomenta che a lui medesimo si debba la scoperta di molti altri codici nel monistero stesso avvenuta nel 1494 e accennata dal Volterrano ne' Commentarii urbani, lib. 4. — La hiblioteca marciana in Venezia conserva un' epistola manoscritta di Giorgio Merula ed Antonio Calvo, ed altro manoscritto intitolato: In voces Catonis, Varronis et Columellae notae.

Giorgio visse celibe fino al mese di marzo dell'anno 1494. Perì quasi improvvisamente di soffocazione. La sua morte fu pianta da Marcantonio Sabellico nelle sue epistole, e increbbe persino al Poliziano contro cui il Merula avea tanto inveito. Il suo protettore Lodovico Maria Sforza gli sece rendere in questa basilica di san-

t'Eustorgio solennissimi onori, e tali che i contemporanei (per attestazione di Diamante Marinone) non ne ricordavano di più magnifici. Fu sepolto nella cappella di s. Paolo, ora dell'Annunciata, poco lungi dalla quale gli fu parecchi anni appresso per cura del più volte nominato Gaspare Bugati (egli così narrando nella Storia mss. del monastero, ecc., pag. 22) rizzata una lapide colla epigrafe che illustro, e ch' era già stata preparata al dotto nomo dal di lui discepolo Lancino da Corte.

# Inscrizione 91.

epitaphivm. dni. xpofori. ghilini. viri. clarissimi.
hic lapis egregivm virtvte et sangvine corpvs
sacra cohors animam i nomen et orbis habet
xpoforvs ghilinvs erat celeberrimvs vnvs
ivsticia: et magnvs quaestor in vrbe fvit.
hvic pietas: hvic prisca fides: hvic inclita virtvs:
hvic micvit sacre relligionis amor.
ast ego qvi nvnq. potvi te extollere vivvm
lavdtbvs: haec cineri carmina sculpta dedi.
mille quadringentis triginta noveq. svb annis
is prima februi. lvce senex obiit.

### Versione.

« Epitaffio del signore Cristoforo Ghilino uomo chiarissimo. — Questo sasso racchiude una spoglia chiara per virtù e per natali; la sacra coorte ne possiede l'anima, il mondo ne ha la fama. — Il solo Cristoforo Ghilino era il celebratissimo per la giustizia; e su grande questore nella città. — In la risplendette pietà, in lui un'antica sede, in lui un'inclita virtù, in lui l'assetto alla sacra religione. — Ed io che giammai ho potuto lodarti vivente, consecrai e seci acolpire alle tue ceneri questi versi. — Egli spirò già veccho nel primo giorno, di sebbrajo dell'anno 1439 ».

Fra la lapide di Merula e la porta della sagristia era fino a questi ultimi tempi la presente memoria di Cristoforo Ghilino questore della città, morto addi primo febbrajo 1439. Essa è riportata dall' Argelati e dall' Allegranza: io la tolgo da quest' ultimo (De Sepulcris, ch. 87), il quale accusa d'inesattezza la lezione del primo. Essa leggesi pure negli Annali di Alessandria, autore Girolamo Ghilini. Milano 1666, in fol., pag. 80, e nell'opuscolo di

certo Giuliano Porta col titolo: Esemplari e simulacri, ecc., cioè eroi, campioni, ecc. Alessandrini. Milano, 1693, in 8, pag. 72.

La famiglia è nobile ed illustre fra quelle di Alessandria in Piemonte. — Cristoforo, figlio di Giovanni, dottissimo nella giurisprudenza, era sino dal 1397 uno degli anziani del consiglio generale di Alessandria. Nell' anno seguente era, secondo il Frisi (Memorie storiche di Monza e sua corte, tom. III, p. 266), capitano di Monza. Assistette quindi in Milano all'incoronazione del duca Gio. Galeazzo l'isconti, essendovi andato a proprie spese quale inviato di Alessandria. Il duca gli prese affezione, e lo spedì nell' anno 1402 ad una dieta di principi radunata a Firenze fornito di pieno potere, indi lo elesse presidente del magistrato ordinario di Milano. Anche in quest'ufficio assai si distinse, laonde il duca Filippo-Maria lo rimunerò nel primo marzo 1429 con l'esenzione di tutt'i carichi reali e personali, pagamenti di dazii, pedaggi, imbottature, ecc. nello stato di Milano; privilegio che gli su poi confermato ed esteso anche ne' figli dallo stesso duca, dopo che Cristoforo, da lui delegato nel sei marzo 1432 a trattare la pace coi veneti, vi riuscì a meraviglia. La di lui morte, di cui l'epigrafe segna l'epoca, fu assai, e in ispezieltà dal duca, compianta.

Di questo casato ebbimo in Milano parecchi uomini distinti, fra' quali due letterati, uno nel secolo XVI, l'altro nel successivo, Camillo e Girolamo Ghilini. Il primo, figlio di Gio. Giacomo segretario e consigliere di stato dei duchi di Milano, fu autore, principalmente di un Libro latino di Esempj d'ogni secolo, assai lodato in quella stagione, e sostenne importanti legazioni pei duchi di Milano: morì in Sicilia nell' anno 1535 non senza sospetti di veleno. Il secondo che di sè lasciò notizie nel suo libro intitolato: Teatro d'huomini letterati aperto dall'abbate Girolamo Ghilini e consacrato alla santità di Nostro Signore Urbano ottavo, (Milano, Cerri e Ferrandi, in 12 ), era nato in Monza a' 19 maggio 1589 da Giovangiacomo Ghilini e Vittoria Omata. Ebbe moglie, morta la quale, si rese sacerdote e presto divenne protonotario apostolico e canonico della basilica ambrosiana di Milano. Diede alla luce parecchie altre opere di argomento ora sacro ora letterario, ed è l'autore dei già da me ricordati Annali Alessandrini.

QVI SITIT
VENIAT ET ACCIPIAT
AQVAM VITAE

"Chi ha sete venga ed attinga l'acqua della vita ».

Uscendo dell' andito che mette alla cappella di san Pietro, sul primo pilone del corritojo ch' è sotto il coro vedesi incassata nel muro questa epigrafe scolpita su piccola pietra. Essa è allusiva ad un pozzo che stava qui presso, e che su otturato non ha molt'anni, allorchè si risece a questa chiesa il pavimento. Tale pozzo era stato scoperto l' anno 1537 (a quanto dice il Bugati nella già citata Istoria mss. di questo convento pag. 28): poco lungi da esso vennero pure trovate allora « molte sepolture di vivo con l' ossa « di morti...... belle, rosse, e quasi odorisere; stimate perciò ....... « piamente reliquie di santi ». Questo satto, e l' antica tradizione che in questo sito molti martiri avessero ne' tempi primitivi della chiesa avuta sepoltura, per cui anzi il sotto-coro o scurolo stesso era anticamente denominato il cimitero de' martiri, su causa che questo pozzo sosse alla pia gente per lungo tempo in venerazione.

### K) NELLA CHIESA,

### CAPPELLA '

# GIA' DI SANT EUGENIO, ORA DEL CROCIFISSO.

LATERALE ALLA MAGGIORE.

# Inscrizione 93.

s . eugenii . conf .
rituum . ecclesiae . mediolan .
mirifici . propugnatoris
statuta marmorea
a . civitate . et . clero
donata . culta
heic . p .
depicto . sacello
a . d . mdcclx .

# Versione dell'inscrizione 93.

« Di sant' Eugenio confessore mirabile difensore dei riti della chiesa milanese, la statua marmorea dalla città e dal clero donata e venerata qui fu posta, dipinta la cappella, nell'anno del Signore 1760 ».

Inscrizione 94.

Versione.

corpus

Corpo di s. Eugenio.

s . eugenii

Inscrizione 95.

Versione.

ss . mm . « Reliquie de' santi martiri Vittore victoris . et . coronae Leshara

Tutte e tre queste inscrizioni stavano in questa cappella già dedicata a s. Eugenio; le due ultime sotto la mensa, innanzi le urne che racchiudevano i cadaveri de' santi Eugenio, Vittore e Corona; la prima al lato dell' Evangelio presso l' altare sovra una statua marmorea dipinta, di assai rozso lavoro, rappresentante sant'Eugenio in abito vescovile, scultura che sembra di molto anteriore al secolo XIV a cui viene da alcuni attribuita, e fu donata a questa chiesa, come dice l'epigrafe, e come ricorda il Valle, Instrutt. mss. pag. 152, dalla città e dal clero di Milano.

Chi fosse il sant' Eugenio, il cui culto in questa città e in questa chiesa è così antico, non è abbastanza chiarito. Lo si vuole un vescovo oltramontano vissuto nel secolo ottavo, ma non si dice di qual diocesi, e ne i Sammartani ne il Buccellini lo annoverano nei vescovi di Francia e di Germania. Lo si vuole padre spirituale di Carlo Magno (pater spiritualis Caroli), ma anche di ciò non si ha altra prova che l'asserzione affatto nuda del vecchio Landolfo e di Bonin Mombrizio. Credesi che impetrasse dalla santa sede la conservazione del rito ambrosiano cui Carlo Magno voleva abolire nell'anno 774, e poco dopo morisse santamente in Milano e fosse tosto al popolo in venerazione. Il Muratori pensa inoltre-( Antig. Med. aevi, tom. III, p. 613 et segg. ) che questo Eugenio fosse l'inventore della così detta prova dell'acqua fredda eseguita per la prima volta in Roma alla presenza di pp. Leone III e di Carlo Magno, ms poi provvidamente abolita nell' anno 829, come osserva anche il Giulini, tom. I, pag. 161.

Da Guifredo di Bussero (citato mss.) abbiamo intorno sant' Eugenio le seguenti notizie, poco credibili e perchè ignota la fonte onde siensi attinte, e perchè adornate delle solite storielle assai in uso agli antichi scrittori. Narra « che Carlomagno nell'anno primo del suo impero (774), dopo aver presa Pavia, furendo d'ira contro il re longobardo Desiderio, portò seco da Milano tutt' i libri ambrosiani, molti dandone alle fiamme. Che il pio vescovo andato tosto a Roma in occasione d'un concilio, assai parlò in favore del rito ambrosiano di cui pp. Adriano I ordinava allora l'estinzione, e posti a suggerimento di Eugenio sovra un altare due libri sigillati, uno ambrosiano, l'altro romano, eglino si apersero in modo che i fogli restassero in due parti esattamente distribuiti. Il prodigio determinò la conservazione del rito, ed Eugenio rivenuto a Milano vi passò il poco tempo ch' ebbe ancora di vita esercitandosi in ogni maniera di virtù, in ispezieltà con instruire il popolo nella pietà e nell'esercizio delle opere buone. Morto che fu, il di lui corpo, per tema de' barbari, fu deposto presso il fonte di sant'Eustorgio, e presto si perdette di esso ogni traccia. Ma alla fine certa inferma matrona de' Corvi ebbe in visione l'uomo santo, in aspetto e in apparato assai venerabile, con lunga capellatura, con pastorale nelle mani, vestito tutto da vescovo, sfavillante di molta luce; il quale dissele che si recasse col marito in certo luogo dove la di lui salma avrebbe trovata, e la ponesse nella chiesa di sant' Eustorgio, promettendole in ricompensa la guarigione, come avvenne, avendogli ella obbedito. Era il santo cadavere vestito alla foggia del suo tempo, e lo indicava per nome una lamina di piombo che stava nella sua sepoltura di prezioso marmo, la quale se posta nell'altare de' santi Vittore e Corona, ove su stabilito che ogni anno dai cardinali di Milano si celebrasse la festa. Nel milanese sono cinque chiese e due altari intitolati a sant'Eugenio, e la di lui commemorazione ricorre due giorni innanzi le calende di Gennajo ». Così Guifredo.

Altrettanto siamo all' oscuro su ciò che concerne le reliquie dei santi Vittore e Corona martiri già al tempo di Antonino Pio. Il Bugati (Istoria manoscritta, pag. 7) scrisse che qui furono portate da Alessandria d'Egitto da alcuni cristiani milanesi, ma in qual epoca ciò avvenisse e con quale fondamento egli lo possa asserire non ce lo espose, e forse lo ignorava egli pure. Riposavano queste reliquie sotto la mensa dell'altare di sant' Eugenio, e rimossa questa momentaneamente a' 22 maggio 1760 per aggiustare l'altare, vennero esse riconosciute dai priori di questo convento Maggi ed Allegranza e dal dottore dell'ambrosiana Giovanni-Andrea Irico che ne lasciarono memoria. Consistevano le reliquie in

pezzetti d'ossa e ceneri, e presso le medesime trovossi una moneta di Giovanni Visconte arcivescovo di Milano, indizio di ricognizione da lui fatta delle reliquie medesime. Ogni cosa fu sollecitamente riposta a suo luogo.

In quella occasione sotto l'urna di questi martiri venne scoperta la seguente inscrizione, cui l'Allegranza accennò a pag. 98, De Sepulcris, ed attribuì alla fine del XII od al principio del XIII

secolo.

# Inscrizione 96.

domine lanternone uxoris domini carnevarii de vicomercato. et dni . . . .

cioè a della dna Lanternona, moglie del dno Carnevario di Vimercato, e del dno ».

Ma i corpi de' santi Eugenio, Vittore e Corona ora accennati, al presente riposano altrove, come dirò fra breve, e la statua di sant' Eugenio, tolta all'antico sito, esiste in un luogo interno della chiesa presso il coro.

# Inscrizione 97.

IESU · XTI · CRUCIFIXI

ÆVO · MIRACULIS · ASPECTANDA · EFFIGIES

QUAM · DEVOTA · FIDELIUM · LARGITAS

INSTAURAVIT · EXORNAVIT · QUE

ET · IN · HOC · SACELLUM

ANNO · MDCCCXXI

COMMODIORI · CULTU · TRADUXIT ·

VESTRUM · IN · EXEMPLAR · LEVAMEN ·

- ESTO

#### Versionc.

« L'effigie di Gesù Cristo crocifisso, ragguardevole per l'antichità e pei miracoli, cui la devota liberalità dei fedeli fe' ristorare, adornare, ed in questa cappella nell'anno 1821 a più comodo culto tradurre, siavi a conforto mell'imitazione ». È dipinta questa epigrafe sovra l'arco maggiore di questa cappella. Debbe averla dettata il sacerdote Ignazio Camisana che apparteneva a questa parrocchia e morì in assai fresca età nell'anno 1831. — Ricorda la traslazione in questa cappella di un'antica immagine del Crocifisso che prima stava nella cappella di sant' Anna e dal volgo si crede appartenesse a s. Pietro martire; e gli avesse detto parole di conforto allorchè egli era per sospetto di mala condotta rilegato nel convento d'Jesi. Ciò per altro non è provato in alcuna maniera; ed anzi sembra difficile a comprendere come tale croce potesse venir tradotta a Milano da Jesi, mentre colà tuttora si mostra un crocifisso tenuto pel prodigioso già appartenente al santo inquisitore.

Quello tuttavia che sembra fuor di dubbio è l'esistenza della croce eustorgiana sin dall'anno 1288, corrispondendo essa esattamente alla descrizione che Galvano Fiamma nella sua Cronaca manoscritta de' predicatori lasciò di quella fatta porre appunto nell'anno 1288 in questa chiesa da certo padre Gabio cremonese in onore di Dio e del nuovo suo martire Pietro da Verona; ed in fatti le cronache tutte che trattano dell'eustorgiana basilica, dall'epoca del Fiamma in poi fanno menzione di questa croce sieco-

me di quella di fra Gabio.

L'immagine cui allude la presente epigrafe è dipinta sulla tavola ed offre tutti i caratteri del greco antico stile. Il Crocifisso ha il capo piegato sulla spalla dritta, le gambe sono distinte, cioè non una all'altra sovrapposte; ai lati ove terminano le braccia stanno due piccole figure della Vergine e di san Giovanni; sotto i piedi vedesi quella della Maddalena col capo e le braccia alzate in atto di contemplazione. Questa croce anticamente esisteva in mezzo alla nave maggiore della chiesa, fu indi portata presso la cappella di sant' Anna, e vi attraeva la devozione del popolo, e dalla consuctudine delle pie donnicciuole di recarvi l'olio per la lampana che innanzi vi ardeva, denominossi per qualche tempo il Cristo della lampana; come dicevasi anche il Cristo della febbre pel ricorso che ad esso avevano i febbricitanti. Essa oltre che per l'antichità, la quale preziosissima la rende, anche per la qualità della pittura si tiene in assai pregio dagl' intelligenti dell' arte e si considera come uno de' pochi dipinti anteriori al secolo XIV ch' esistano in Milano. Il parroco don Giuseppe Bonanomi, attualmente vivente, s' incuorò di farla trasportare nella cappella di sant' Eugenio, e ve la collocò sull'altare a' 20 giugno 1821 con estraordinaria pompa In quell'occasione vennero anche ristorati ed abbelliti la cappella e l'altare, e da quest' ultimo furono allora levate le spoglie de' santi Eugenio, Vittore e Corona da me rammentate nell'epigrafi

precedenti al numeri 94, 95, e riposte quelle di sant' Eugenio entro la mensa dell'altar maggiore, e quelle de' santi Vittore e Gorona nella sagristia ove si conservano in un armadio con altre reliquie e si espongono nelle feste solenni sull'altar maggiore a pubblica venerazione.

L'antica effigie della quale ora parlo, è dipinta sullo stile greco ed offre il Salvatore in un aspetto triste e dimesso. Tale aspetto osservasi nella maggior parte delle antiche pitture greche, e se in alcune deve ripetersi da imperizia degli artefici, non sembra inverosimile che nelle migliori abbiasi ad attribuire all'opinione di san Cirillo, il quale con altri ecclesiastici del suo tempo sosteneva in Oriente che Gesù Cristo era il più deforme degli uomini del suo tempo, e si appoggiava a sentenze di Tertulliano e di san Giustino, i quali pensavano che le forme abbiette delle quali Cristo, secondo essi, erasi rivestito, dovessero rendere il mistero della redenzione più sublime, aggiungendo Tertulliano: Ne aspectu quidem honestus ..... si inglorius, si ignobilis, meus erit Christus. Questa sentenza, benché assai da taluni contraddetta così nell' Occidente, come nell' Oriente su per lungo tempo seguita; ma nell' Occidente cessò affatto a' tempi di san Bernardo (secolo XII) solito dire che la terrena beltà di Cristo avanzava quella degli angeli ed era la gioja e l'ammirazione di questi esseri celesti. Non cessò tuttavia così tosto nell'Oriente dove anzi i monaci di san Basilio si lambiccavano il cervello per effigiare il Salvatore nel modo il più brutto che per loro si poteva, ed ecco il motivo pel quale principalmente le più antiche delle pitture di greco stile che ci restano, offrono Cristo in un aspetto assai triste e spiacente. Possono vedersi tali considerazioni più estesamente esposte nella dotta opera di A. F. Rio intitolata: De la poesie chrétienne dans son principe, dans sa matière, et dans ses formes — (Paris, 1836, in 8 — II part., pag. 11).

sepulcrum

quod comites vicecomites lonati pozzoldi sommae et descend . ab uberto matthei magni fre abolito superiori odeo humandi **usu** in hic posuerunt salutis mdlxxxiinstauratum เนรรน com nicolai vicecomitis mariae

### Versione.

« Sepolcro che i conti Visconti signori di Somma e Lonate Pozzolo discendenti da Uberto fratello di Matteo il Magno qui posero, abolito l'uso di seppellire nel coro superiore, ristorato l'anno della salute 1581 per comando del conte Nicolò-Maria Visconte ».

L'Allegranza, De Sepulcris, pag. 100, riporta questa memoria siccome esistente in uno dei lati della cappella di cui ora è parola. Oggi nulla si legge.

Qui presso, e precisamente sotto il cornicione, dovea essere il sepolcro di Uberto Visconte fratello di Matteo I capo-stipite della linea Visconti di Somma e Lonate Pozzolo. Le signorie di Somma, Golasecca, Vergiate, Lonate Pozzolo e Ferno erano infatti toccate ai fratelli Matteo ed Uberto nelle divisioni eseguite nell'anno 1288 fra essi e lo zio Pietro, e rimasero poi tutte in esclusiva proprietà ad *Uberto* quando Matteo divenne signore di Milano. Uberto morì a' 22 aprile 1315, ed è verosimile che il di lui figlio Ottorino, il quale dieci anni prima era divenuto patrono di questa cappella di sant' Eugenio, facesse qui deporre le ceneri del padre, e vi facesse erigere il monumento che su poilevato e scomposto nell'anno 1620 allorchè fu ampliata la cappella, come abbiamo dal Valle, Instruttione etc., pag. 93. Il monumento constava, a quanto pare, di un sarcofago, sul coperchio del quale probabilmente sarà stata scolpita la figura giacente di Uberto, e stava nel parapetto un bassorilievo a tre compartimenti che rappresentavano, uno la Vergine col putto e due angeli in atto di sostenere un padiglione; altro san Pietro martire e tre giovani donne (probabilmente le figlie di Uberto) coperte di lungo mantello e aventi berretta sul capo; altro finalmente san Giambattista

con quattro figure genussesse dinanzi lui, cioè verosimilmente Aldusia moglie di Uberto, Giovannolo, Ottorino e Vercellino loro figli, l'uno con barba, capelli arricciati, mantello corto e cingolo alle reni; i due altri senza barba, con liscia capigliatura, cinti essi pure, ma senza mantello. Quest' ultimo pezzo soltanto è ciò che ora di tale monumento rimane. È incassato nel muro di un piccolo corritojo fra la porta che dà ingresso alla casa parrocchiale di sant' Eustorgio e la scala che dal cortile attiguo all'anzidetta porta mette alle loggie superiori ai portici del già monastero. La porta è nel borgo di Cittadella al civico numero 3658.

# Inscrizione 99.

iosepho . cribello
io . ambrosii . et . barbarae . bimiae . f .
qui . templi . huius . observantissimus .
sacellum . hoc . ornatu . ampliari
ac . quotidiano . sacro . excoli
mandavit
mauritius . bimius
s . the . doc . prot . apostol .
canonicus . basilicae . ambrosianae
affini . beneficentissimo
l . m . p .

### Versione.

« A Giuseppe Crivelli figlio di Giovanni Ambrogio e di Barbara Biumi, il quale tutto fervore per questo tempio comandò che questa cappella si arricchisse di ornamenti e si dotasse di messa quotidiana, Maurizio Biumi dottore di sacra teologia, protonotario apostolico, canonico della basilica ambrosiana, pose spontaneamente il monumento all'affine beneficentissimo ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 85, = Era innanzi l'altare di sant' Eugenio.

Giuseppe Crivelli figlio di Giovanni-Ambrogio e di Barbara Biumi era studiosissimo del rito ambrosiano, e perciò devoto a sant' Eugenio, cui se ne attribuisce la conservazione. Testò nel 14 aprile 1601 in atti di Giulio Bonacina, ed ingiunse a' suoi eredi Carlo-Antonio Biumi e Laura Visconti jugali di procurarsi il diritto su questa cappella, fornirla a perfezione, dotarla di una messa quotidiana, porvi il di lui sepolero, « Item aggrano infrast.

" hacredes meos ad eor beneplacitum et quando eis placuerit che comprino la cappella vicina alla porta del convento di sant' Eustorgio e che si fornisca detta cappella a perfettione. Et che ivi
sii sepolto et reposto il mio corpo o uero le ossa mie al suo
tempo, come sarà in ordine la detta cappella si celebri una messa
quotidiana in perpetuo..... " Così letteralmente il testatore. Ma
soltanto nel 1621, in causa di alcune liti per la proprietà appunto
di tale cappella sostenute dai frati predicatori contro le famiglie
Visconti, potè essere eseguita la volontà del Crivelli, ed a tal'epoca, anzi a qualche anno dopo, deve riferirsi anche l' inscrizione
che ora ho accennata. Perchè dagli atti della curia consta che soltanto nell'anno 1624 Maurizio Biumi (il quale pone l'epigrafe
al suo affine Crivelli) passasse dalla collegiata di san Babila
ov' era canonico a quella di sant' Ambrogio, come da bolla di traslazione del cardinale Federigo Borromeo in data 17 febbrajo 1624.

La cappella di sant' Eugenio divenne quindi, per ciò che bo detto, in proprietà della famiglia Biumi che la fece ristorare ed abbellire. Solenne fu la funzione che venne in essa celebrata nell'anno 1707 alla venuta in Milano del principe Eugenio di Savoja: leggesi descritta in un opuscolo a stampa col titolo: Apparato poetico sagro della chiesa di sant' Eustorgio di Milano in occasione degli ossequii prestati a' 5 giugno 1707 da S. A. il signor principe Eugenio di Savoja alli sagri corpi di sant' Eugenio vescovo e dei santi Vittore e Corona mm. conservati nell'antica cappella del canonico Carlo Giuseppe e fisico collegiato di Milano Paolo Girolamo fratelli Biumi ecc. - Cessata poi la linea di questi Biumi venne la cappella stessa con istrumento in data sedici febbrajo 1735 ricevuto da' notai Girolamo Riso e Giovambattista Della Croce concessa alla nobile famiglia de' Verri; ma fu nell'anno 1742 da questa famiglia stessa al monastero rinunciata. come dagli atti ora esistenti nell'archivio del Fondo di Religione, e prima in quello del convento.

Altri delle famiglie Crivelli troviamo nominati in quest' epigrafi. Evvi Scipione che nel 1540 fu sepolto nel mezzo della chiesa colla seguente memoria, la quale è riportata dall' Allegranza, De Sepulcris, pag. 83, siccome esistente a' suoi tempi presso il settimo

pilone destro nella nave maggiore.

d.o.m.
mag. scipionis
crib. sep.

« A Dio ottimo massimo. — Sepolore del magnifico Scipione Crivelli ».

Sonovi pure Girolamo Crivelli di cui l'inscrizione al numero 32, Melchiorre di cui al numero 148, e Luchino della famiglia di Nerviano, morto nell'anno 1535, come rilevai lo stesso dalle memorie di questa chiesa, in cui egli ebbe solenne esequie a' ventiquattro maggio di quell'anno; al quale Luchino si riferisce la seguente memoria che l'Allegranza, De Sepulcris, pag. 34, riporta si ccome estratta da un codice del monastero ambrosiano, e siccome già esistente in questo tempio.

### INSCRIZIONE 101.

luchino . petri . filio cribello jurisconsulto . equiti . auro . donato ticinensis . academiae conservat. cremonae . gubernatori ad helvetios . pro . ludovico . maximil . et francisco II . ducibus . legato patriae . propugnat . et conservat . acerrimo senatori . toga . et . armis . illustri ne . tanti . civis . dulcis . apud . cives suos . periret . memoria magdalena . uxor . brascha petri . francisci . cribelli parvi . et . unici . filii mater . et . tutrix h.m.p.

#### Versione.

a A Luchino figlio di Pietro Crivelli giureconsulto, cavaliere aurato, sena-

tore, rettore dell' università di Pavia, governatore di Cremona', legato agli Svizzeri per Lodovico, Massimiliano e Francesco II duchi; della patria difensore e conservatore acerrimo; senatore nella toga e nelle armi illustre; affinchè di un tanto cittadino la dolce memoria presso i suoi conterranei non perisse, la moglie Maddalena Brasca madre e tutrice di Pierfrancesco Crivelli piccolo ed unico figlio, pose questo monumento».

Simile inscrizione con differente disposizione nelle linee, e con qualche variazione nelle parole esisteva anche nella cappella del Crocifisso nella chiesa dell' Incoronata de' padri Olivetani in Nerviano, e dopo le sigle h. m. p. aveva in altra pietra la data M. DXXXV die XXII mai. Soppressa questa chiesa nel diciotto ottobre 1798, l'epigrafe venne levata di la e collocata sotto il portico della casa in Nerviano al numero Go.

Pietro-Francesco figlio di Luchino ivi indicato, avea l'età di soli anni tre e mezzo allorchè morì il di lui genitore. Questi lo nominò erede universale d'ogni suo avere, usufruttuaria la madre, e gli sostituli il monistero di santa Maria Coronata in Nerviano nel caso che Pietrofrancesco fosse morto senza figli legittimi. Ma lo stesso Pietrofrancesco colpevole nell'anno 1550 di omicidio di un altro Crivelli, fu condannato alla morte e alla confisca de'beni. Vennegli peraltro risparmiato il supplizio, sicchè potè anche aver prole, cioè Orazio figlio legittimo e Curzio spurio, il quale Orazio ebbe pure un figlio spurio per nome Sincero. Le suddette sostituzioni e confisca diedero origine a lunghe quistioni, gli atti delle quali si conservano nell'archivio del Fondo di Religione in Milano.

excel . d . march . d . theresiae vicecomitis filiae -

excel. d. march. d. io. francisci serrae
ducis cassani in calabria
apud insubres praefecti castrorum
et. excel. d. march. d. ioannae ab. auria
ex ducibus tursensibus
uxoris

excel . d . d . cesaris vicecomitis
marchion . cislagi et comitis gallarati
decani decurionum mediolani
equitis aurei velleris
ex proceribus hispaniarum
et militum extra urbem generalis praefecti
matronae

pari splendore
virtutis ac sanguinis clarissimae
mortale spolium
in hoc gentilitio tumulo iacet
spiritus quiescit in deo
in quo uno requiem invenit
obiit w. cal. febr. anno. dni mdccvu:

### Versione.

« Dell'eccellentissima signora marchese donna Teresa Visconti figlia del l'eccellentissimo signor marchese don Giovanfrancesco Serra duca di Cassano mella Calabria, sopraintendente generale delle fortificazioni dello stato di Milano, e dell'eccellentissima signora marchese donna Giovanna Doria dei duchi di Tursi moglie dell'eccellentissimo signor don Cesare Visconte marchese di Cislago e conte di Gallarate, decano dei decurioni di Milano, cavaliere del Tosone d'oro, grande di Spagna, maestro di campo generale della milizia suburbana, matrona chiarissima per eguale splendore di virtù e di legnaggio, la mortale spoglia giace in questo gentilizio tumulo, lo spirito riposa in Dio nelquale solo trovò riposo. Morì a' ventisei gennajo, nell'anno del Signore 1707 ».

d . caesar vicecomes s.r.i. et cistellagi marchio gallarati comes sommae condominus aurei velleris eques suburbanae praefectus militiae castellae magnas ex insubribus primus clarissimae suae familiae ultimus pius in superos fidus in principes benignus in subditos hospitalis in advenas misericors in egenos omnes beneficus anno . sal . MDCCXVI . aet . suae . LXXIII . spirito ad praemium evolante exuvias hic reliquit

#### Versione.

« Don Cesare Visconte marchese del sacro Romano impero e di Cislago, conte di Gallarate, condomino di Somma, cavaliere del tosone d'oro, maestro di campo generale della milizia suburbana, primo grande di Castiglia fra gli insubri, ultimo della sua famiglia, pio verso i celesti, fedele ai principi, benigno coi soggetti, ospitale ai forestieri, misericordioso coi bisognosi, a tutti benefico, nell'anno della salute 1716, settuagesimoterzo della di lui età, volando il di lui spirito al celeste premio, lasciò qui la spoglia. »

Sul muro laterale fuori della cappella di sant' Eugenio leggevansi queste due epigrafi incise a caratteri d'oro su nera pietra.

Cesare Visconte marchese di Cislago e conte di Gallarate, nominato nell'epigrafe, era figlio del senatore Teobaldo e di Claudia Tassoni. Sposò in prime nozze Teresa figlia del marchese Francesco Serra duca di Cassano, la quale morì del 1707 a' 26 di gennajo, ed egli si ammogliò allora a Camilla Mezzabarba q. Francesco vedova del conte Giambattista Avogadro. L'inscrizione dice che Cesare era l'ultimo della sua famiglia: infatti non ebbe che tre figliuole ed un figlio di nome Tebaldo che vicino a morte si fe' cappuccino e spirò in Genova a' 26 febbrajo 1701 in età

d'anni 19. È alle stampe la storia della morte di questo giovane scritta da un Francescomaria Rivolta dottore in sacra teologia e curato nella già chiesa parrocchiale di s. Pietro alla Vigna in Milano. Porta il titolo: Distinta relazione del felicissimo e meraviglioso trapasso ecc. di Teobaldomaria Visconti marchese di Cislago ecc. - Milano. Malatesta, in 12. - E un libro tutto ascetico che nulla

offre di particolare.

Presso l'arca di questi conjugi ebbe pure sepoltura Ercole Visconti, fratello di Cesare, arcivescovo di Damiata e nuncio pontificio al S. R. Impero. Egli vi fu deposto nell'undici dicembre 1712. Al presente non esiste più nemmeno la pietra che chiudeva la di lui tomba; e l'epigrafe che sovr'essa stava scolpita era illeggibile, sino a' tempi dell' Allegranza (V. De Sepulcris, pag. 102). Ma le ossa dell'arcivescovo riposano ancora nell'antica sua arca, essendone stato soltanto levato il coperchio nell'anno 1823 allorche si rifece il pavimento della chiesa. In quell'occasione fu anche aperto il sepolero e si trovò il cadavere dell'arcivescovo assai ben conservato. Era disteso sovra una cassa di legno, vestito di abiti vescovili, portava in capo una piccola callotta rossa, il suo volto era bianco e i cappelli assai lunghi e canuti, e fortemente aderenti alla pelle. Così mi narrano quelli che allora lo videro. Presso il cadavere stava una piuttosto grande tavola di piombo su cui era delineata l'epigrafe seguente che fu di nuovo riposta nell'arca ove su lasciata ancora la spoglia del prelato:

# Inscrizione 104.

hercules vicecomes theobaldi fil. s.r.i.marchio ex condominis sommae comes gallarati i.u.d.collegiatus a clemente X renuntiatus utr . sign . refer . abbas commend . s . dionysis ab innocentio XI. melitae inquisitor archiep damiatae aetruriae tum coloniae apostol . nuntius sub . eodem innoc . alexandro VIII innocentio XII. supremus aulae apostolicae praefectus obiit mediolani XI. calendas decem. MDCCXII. aetatis suae anno LXVII.

« Ercole Visconte figlio di Teobaldo marchese del sacro romano impero, dei condomini di Somma, conte di Gallarate, dottore collegiato d'ambe le leggi; proclamato da Clemente X referendario di ambe le seguature, abate commendatario di san Dionigi; da Innocenzo XI inquisitore di Malta, arcivescovo di Damiata, nunzio apostolico in Toscana e in Colonia; sotto lo stesso Innocenzo, Alessandro VIII, Innocenzo XII maggiordomo del palazzo apostolico: morì in Milano a' ventuno novembre 1712, in età d'anni sessantasette».

Ercole Visconte, di cui l'epigrafe, nacque nel mese di ottobre del 1645. Rendutosi in giovane età ecclesiastico, ebbe la Commenda di san Dionigi presso Merate, poscia recossi a Roma ove fu referendario di segnatura, e protonotario apostolico (1671). Inquisitore a Malta fu nel 1677, indi nunzio in Toscana ed arcivescovo di Damiata. Fu caro a papa Innocenzo XI da cui fu creato maggiordomo de' palazzi apostolici nel 1688, ma non andò a verso ugualmente ad Innocenzo XII, e disgustatosi di lui, Ercole ritornò alla patria nel 1603 e fermò stanza a s. Dionigio ed a Lambrate, luogo distante tre miglia da Milano. Spendeva ivi la vita e il patrimonio in opere di pietà. Al cadere dell' anno 1712 infermò in Milano e vi morì piamente a' ventuno di novembre. Ebbe solenni esequie in questa basilica di sant' Eustorgio nel 3 dicembre 1712 pontificate da monsignore *Cattane*o vescovo di Vigevano, e gli [1 letto l'elogio funebre dal P. M. Giuseppe-Maria Ferrarini lettore e commissario del santo Offizio. Esiste alle stampe una Distinta relazione del passaggio fatto da questa vita all' immortale del-Pill. e rev. sig. monsig. Ercole Visconte arciv. di Damiata (Mil., Malatesta, in 12), scritta da quello stesso curato Rivolta che ho teste accennato (pag. 143).

Ho detto quando e dove l'arcivescovo su sepolto. Resta che aggiunga come sopra il sito della tomba sia stato appeso (e vedesi ancora al presente) fra l'uno e l'altro arco innanzi la cappella di sant' Eugenio un cappello alla foggia arcivescovile in memoria di lui.

A questi Visconti debbo aggiungere il domenicano Lodovico Visconte zio paterno di Cesare testè nominato. Egli pure su assai benefico verso questo cenobio ove lungamente abitò, avendo io letto in alcune memorie inedite le quali ora stanno nell'archivio del Fondo di Religione e portano la data del 1632, che « l'anno . . . . (su il « 1658, benchè le memorie accennate nol dicano) il p. Ludonico « Uis.te Figlio del M. Cesare et fratello dei M. M. Theobaldo c « Galleazo, hauendo ducatoni 200 di livello, come che era il prim mogenito di sua casa, cominciò a far abellire l'altar Maggiore

di pietre nello stato ch' è; cioè presbitero attorno con sua sca-

145

« linata, pauimento; gradi all'altare, cornice intorno al pallio, « scallini, Tabernacolo prezioso con sei uasi d'ottone per le Tor- « cie...... » Ciò hassi anche da memorie inedite dei padri di questo convento Giuseppe-Maria Bonacina (1749) e Giuseppe Allegranza (1784). — Questo Lodovico Visconte al secolo chiamossi Giacomo-Antonio, ed appartenne anche al collegio de' nobili giureconsulti di Milano: morì nell'anno 1686 (Vegg. Litta, Famiglie celebri italiane: Visconti parte V, tav. XVIII).

INSCRIZIONI 105, 106 — AL LATO DELL'EPISTOLA

DELLA CAPPELLA.

entrambe sulla stessa pietra.

MAGDALENAE TRIVVLTIAE JOAN · FIRMI . F . ANT · VICECOMITIS VXORI, QVAE AB INEVNTE AETATE INVIOLATA PROBITATIS PVDICITIAEQ . FAMA AD ANNVM VSQ . LXXX VITAM PERDVXIT, VNOQ . OMNIVM CONSENSV PRISCAS MATRONAS OMNI LAVDIS GENERE AEQVAVIT. MORIENSQ . DEMVM NON SECVS AC SI IMMATURA MORTE OBIISSET TRISTE SVI DESIDERIVM RELIQVIT, JOAN . BAPT . VICECOMES MATRI . B . M . MOERENS POSVIT .

"A Maddalena Trivulzio moglie di Gianfermo figlio di Antonio Visconti, la quale dalla prima giovanezza fino all'anno ottuagesimo visse con integra fama di probità e pudicizia e per unanime universale consense pareggiò in ogni genere di lode le antiche matrone, e morendo finalmente non altrimenti che se fosse mancata di morte immatura, lasciò!di sè triste desiderio, Giovambattista Visconte alla madre benemerente mesto pose ».

MAGDALENAM VICECOMITEM QVAE MAGD. TRIVVLTIAM NEPTIS MIRE AVIAM VVLTV ANIMOQVE REFEREBAT, SED IN IPSO AETATIS FLORE ANNUM AGENS XV. OCTAVO AB AVIAE INTERITY MENSE **ACERBISSIMA MORTE** PRAEREPTA EST, JOANN . BAPT . ET VETVRIA VICECOMES CONIVX FILIAM CARISS . ET . VSQ . VITAE TEDIVM DEFLETAM EODEM TVMVLO CONDIDERVNT AMBAE HVMANIS EXVTAE MISERIIS VNA PERPETVO CONQVIESCERENT **MDLVIU** 

« Maddalena Visconte, la quale nipote mirabilmente e nel volto e nell'animo ritraeva l'ava Maddalena Trivulzio, ma nello stesso fiore dell'età mentre contava l'anno decimoquinto, nell'ottavo mese dal decesso idell'ava da morte affatto immatura venne rapita, Giambattista e Vetturia Visconte conjuge, nella stessa tomba composero la figlia carissima e sino al tedio della vita compianta; acciocche entrambe soiolte dalle umane miserie insieme perpetuamente riposassero. 1558 ».

Nell'una di quest'epigrafi Giambattista Visconte perpetua la memoria della madre sua Maddalena Trivulzio figlia di Giovanni-Fermo e Margherita Valperga, ed ava di Gregorio XIV sommo pontefice. Maddalena apparteneva al ramo de' Trivulzi conti di Melzo principi dell'impero e di Musocco, estinto nell'anno 1678. Nell'altra lo stesso Giambattista colla consorte Vetturia Visconte piangono la morte della loro figlia quindicenne Maddalena Visconte.

Giambattista Visconte qui ricordato apparteneva alla famiglia de' Visconti investiti nel 1489 da Giovanni Galeazzo Sforza della contea di Lonate Pozzolo; ed avea ricevuto egli stesso da Carlo V nel 1541 il titolo di conte. (Trivulzio, Alberi manoscritti nell'Ambrosiana — Litta, Famiglie celebri italiane — Fascic. IX, tav. XVII). Morì in Siena, venendo da Roma nell'anno 1563.

### de . casate .

Avanti la cappella di sant' Eugenio al lato dell' epistola era questa lapida che ci è conservata nell'opera De Sepulcris a pag. 80, ricordandosi ivi che la tomba era stata nel secolo XVIII ristorata dai consanguinei Cristoforo, Giambattista e Giuseppe (questi due ultimi fratelli) nobili de' Casati.

Della famiglia Casati milanese può vedersi principalmente l'opuscolo stampato nel 1724 in 4 col titolo: Beati sacrorum canonum magistri Comitis de Casate (a) sanctae mediolanensis ecclesiae ab anno MCCLXI canonici ordinarii nuncupati..... die VIII aprilis anno MCCLXXXVII ad excelsas beatorum sedes elati.... ejusque ex fratribus Mayfredo ac Othone equestris ordinis descendentiae stemma genealogicum pubblicis instrumentorum tabulariis. principum diplomatibus, sepulcrorum elogiis ex historicis monumentis ab anno MCII ad annum MDCCXXIV plenius elucidatum..... a Joanne Sitone de Scotia. Possono pure vedersi i soliti scrittori delle cose milanesi, ia ispezieltà Giulini e Moriggia. Fra' personaggi illustri della famiglia che ivi si nomina primeggia questo prelato, cioè Conte Casati, il quale essendo arcidiacono della chiesa milanese, portossi a Roma a' tempi di papa Nicolò III, da cui fu creato, per la sua pietà e dottrina, auditore del s. Palazzo. Martino II detto IV creollo poi nel mese di aprile del 1281 cardinale col titolo de' santi Pietro e Marcellino (Platina, Vite de' pontefici, pag. 420). Il Casati morì di peste alli otto di aprile del 1287 in Roma e fu ivi deposto in s. Giovanni Laterano con memoria che ci è conservata dal Sitone nell'opuscolo testè accennato, e che leggesi tuttora in quella basilica.

### Inscrizione 108.

d . o . m .
hic . iacet . d . petrus
mar/yr . de . la . porta . qui
obiit . die . vr . octobris
m . d . lvw

<sup>(</sup>a) La voce Comes non è già il titolo, ma il nome proprio del Casati, nome che non è senza esempio a' tempi nei quali visse il cardinale.

« A Dio ottimo massimo — Qui giace d. Pietromartire della Porta, il quale morì nel giorno 4 di ottobre 1558 ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 92, il quale dice ch'esisteva l'inscrizione cogli stemmi gentilizii dinanzi la cappella di sant'Eugenio.

# Inscrizione 109.

### R6G

### $VL\overline{A}$

Rimpetto alla lapide di Maddalena Trivulzi e Maddalena Visconti ( num. 105 106 ) e sovr' altro pilastro nella cappella di sant' Eugenio è incassata una lunga pietra (pochi anni sono, levata dal pavimento della cappella stessa) su cui è scolpita la figura d'una donna giacente ai lati del capo della quale veggonsi le vestigia di due stemmi ora cassati, e sotto gli stemmi l'inscrizione teste riferita. La donna è Regola de' Galeazzi figlia di Guido da Sieva generoso milite, e moglie di Giambattista Visconte signore di Soma q. Antonio q. Vercellino, del quale Giambattista veggasi il conte Litta nelle famiglie de' Visconti alla tav. XVI. Gli stemmi orano quelli de' Visconti consistente nel solito angue, e dei Gabeazzi in un leone. Non ho potuto conoscere l'anno in cui Regola morisse ne quando ne da chi le venisse posto questo monumento: la trovo però nominata in due istrumenti: uno in data 24 novembre 1406 rogato dal notajo Gualtierolo Cagnola; altro in data 28 marzo 1435 rogato da Giovanni Bozzolano e riportato da Girolamo Biffi nell'opuscolo: Gloriosa nobilitas illustrissimae familias Vicecomitum etc. una cum diplomatibus publicisque tabulis etc.-(Mediol. 1761, in 4, fol. 111). Da quest' atto sembra che Regols abitasse a Soma. - Ella fu madre di quel Francesco Visconte che sposò Elisabetta la figlia del notissimo conduttore Francesco di Carmagnola, e su madre altresì di un Guido da cui vennero poi gli altri Visconti nominati nell'epigrafe ai num. 105, 106.

Inscrizione 110. — Sovra il secondo pilone a destrà uscendo dalla cappella di sant'Eugenio.

TEMPLVM · HOC

DEI · OPT · MAX · ET · DIVI · EVSTORGII ,
ORDINI · PRAEDICATOR · AB · HENRICO
SEPTALIO · ARCHIEPISC · MEDIOLANI
GREGORIO · IX · PONT · MAX · APPROBANTE
D · D · COENOBIO · VICECOMITES · principes
AVXERVNT

IN CVIVS · TEMPLI · SOLO · OLIM

MARTYRVM · COEMETERIO · PRIMVM

BAPTISMO · A · DIVO · BARNABA

MEDIOLANENSIB · DATO · AD · FONTEM · QVI

EID · APOST · ADHVC · DICATVS · EST · MVLTA

SANCTOR · CORPORA · IACENT

DEINDE · SS · TRIVM · MAGORVM

QVOR · CORPORA · A · DIVO · EVSTORGIO

E · CONSTANTINOPOLI · MEDIOLANVM

ADVECTA · FRIDERICVS · I · IMP ·

ANNO · CIDCLXIII · COLONIAM

ABSTVLIT · SEPVLCRVM VISITVR

POSTREMO IN SACRARIIS TVM.

CORPORA SS EVSTORGII IPSIVS ET MAGNI
ARCHIEPISCOPOR MEDIOLANI PETRI
MARTYRIS VICTORIS ET CORONAE
ITEM MARTYRVM EVGENII ET
HONORATI EPISCOPOR ET
CONFESSOR TVM MVLTAE
MVLTORVM ALIOR
SANCTORVM RELIQVIAE
ADSERVANTVR

er die

« Questo tempio di Dio ottimo massimo e di sant' Eustorgio dato all'ordine dei predicatori da Enrico Settala arcivescovo di Milano coll'approvazione di Gregorio IX pontefice massimo i principi Visconti dotarono di un cenobio; nel suolo del quale tempio, già cimitero di martiri, e dove per la prima volta san Barnaba amministrò il battesimo ai milanesi alla fonte che tuttora allo stesso apostolo è dedicata, giacciono molti corpi di santi, quindi si visita il sepolero de' santi tre Magi, i corpi de' quali da sant'Eustorgio trasportati da Costantinopoli a Milano, Federigo I imperatore nell'anno 1163 tradusse a Colonia. Finalmente nelle cappelle si conservano tanto i corpi dei santi Eustorgio suddetto e Magno arcivescovi di Milano, Pietro martire, Vittore e Corona parimenti martiri, Eugenio ed Onorato vescovi e confessori, quanto molte altre reliquie di molti altri santi ».

« Fr. Lodovico Codebò professore di sacra teologia, per assicurare la ricordanza de' posteri fece porre nell'anno 1578 ».

Dell'origine ed antichità di questo tempio e del chiostro ( del che tratta l'inscrizione) si è già detto nella prefazione abbastanza. Quanto all'insieme dell'edifizio che oggi ci si presenta nella chiesa, è a ritenere la parte più antica di essa esser quella dal sotto coro o scurolo sino ai due ultimi piloni verso la porta maggiore, e questa parte doversi attribuire al secolo nono o decimo, come ci apprendono anche i molti capitelli di antica cristiana scultura simili a quelli di sant'Ambrogio e di s. Celso che in quella parte si veggono tuttora, e come vedrebbesi meglio dalla forma degli stessi piloni se questi non fossero stati alla fine del secolo XVII stoliamente rivestiti di pietra cotta per dar loro quell'apparenza più moderna che presentano anche attualmente (a). La facciata e la nave inferiore della chiesa che è al lato dell'epistola sono ancora quelle medesime che furono costrutte a cura di Ottone Visconte nel 1278. La parte più moderna è poi la posteriore al sotto coro, cioè quella che conduce al tempietto di s. Pietro martire, tempietto che fa innalzato nel secolo XV.

<sup>(</sup>a) Trent'anni sa o circa, nell'occasione che si riattava parte della chiesa, vennero scoperti i due piloni secondo e terzo presso l'organo alla parte del vangelo, ed allora si vide che erano soggiati alla guisa di quelli di s. Celso attribuiti all'arcivescovo Landolso (sec. X), e che i loro capitelli portavano il carattere appunto di quell'età somigliando gli altri che veggonsi tuttora sui pilastri più vicini all'altar maggiore di questa chiesa. Ed è osservabile in tale proposito anche la figura antica di un drago che sorge tuttora sul primo pilone dopo l'altar maggiore alla parte del vangelo, sotto si quale pilone stavano una volta l'arca e la lapide di Scipione Crivelli da me accennate a pag. 139.

La pietra su cui leggesi quest'inscrizione num. 110 era dapprima al lato del vangelo dell'altar maggiore, e stavano allora sovr'essa le insegne dell'arcivescovo *Enrico Settala* scolpite e dipinte in oro. Di là venne qui, non sono molti anni, trasportata.

Il padre Lodovico Codebò, cui debbesi questa memoria, è quello stesso del quale ho parlato nelle illustrazioni delle inscrizioni ai numeri 59 e 60. Egli era professore di teologia, ma di epigrafia no certamente. La presente inscrizione è la prova della sua poca perizia in questa materia.

# L) NAVATA ALLA SINISTRA DELLA CHIESA.

### CAPPELLA

# GIÀ DI SANTONORATO

ORA NICCHIA DI UN CONFESSIONALE.

INSCRIZIONE 111.

Versione.

« I tintori di seta offrono questi

onori a sant' Onorato ».

serici
tinctores . istos
offerunt
honores
divo
honorato

Passato il sito ov' era la cappella della Maddalena si giunge a questa che ora serve di nicchia ad un confessionale, ed altra volta era la cappella di sant' Onorato. Sull' altare esisteva l'inscrizione ch' era sovra una piccola cassetta d'argento a foggia di castello del peso d'once 134 con figure d'avorio, rappresentanti la vita di sant' Onorato e con in cima la essigie del santo pure in argento, qui collocata sino dall'anno 1617 per cura della così detta università dei tintori di seta che ogni anno celebrava la solennità di sant' Onorato suo protettore. Veggasi Donatio inter vivos facta per universitatem tinctorum serici Ill. M. R. do et Reverendis dominis Priori et fratrib. uen. monasterij sancti Eustorgii Mli de Capseta una argentea ponderis unciar 134 sigurata siguris vitae sancti Honorati eor. Protectoris — 1617 die 25 sebruarii rog. Jo. Ant. Pinotino not. Mediol. — istrom. esistente nel Fondo di Religione. Cessate da molti anni l'università e la sesta, levato dalla cappella

l'altare, le ceneri di sant'Onorato involte in un drappo vennero riposte in una cassetta di metallo bianco, che si espone ne' giorni solenni sull'altare maggiore. La cassetta d'argento coll'epigrafe di cui ho parlato sparì a' tempi delle ultime vicende politiche del secolo scorso.

Non è abbastanza determinato a quale dei parecchi santi che portano il nome di Onorato appartengano queste spoglie. Sette ne annovera il Martirologio Romano (a), ma fra essi a due soli, a mio avviso potrebbero queste reliquie attribuirsi; o, come piacque al Bugati (Istoria mss. del convento di sant'Eustorgio di Milano) a sant'Onorato vescovo di Vercelli e discepolo di sant'Ambrogio morto a Milano l'anno 410 imperando Arcadio ed Onorio, ovvero, secondo il Sassi (Archiep. Mediol. Series., Tom. I, e il Valle istrutt. mss., p. 151), a sant'Onorato vescovo di Milano morto nel febbrajo 570 a Genova, come prova il Sassi (loc. cit.) contro il Fiamma che lo vorrebbe morto alla Noceta presso Chiaravalle. Parimenti è incerto quando pervenissero alla basilica eustorgiana queste spoglie che si attribuiscono a sant' Onorato. Gotofredo da Bussero nella sua opera più volte da me citata, parlando di sant'Onorato vescovo di Milano, dice: ejus ossa nuper Mediolanum delata; parrebbe quindi che tale traslazione fosse a lui contemporanea; ed allora dovrebbe attribuirsi al secolo XIII e forse all'arcivescovo Ottone Visconte, il quale, sappiamo dalla Cronaca mss. del Valle già pure citata, aveva fatto costruire a sue spese un' arca d'argento per riporre cotali reliquie, arca che fu poi data nell'anno 1400 con altri argenti al duca Lodovico Sforza per battere moneta di cui allora era bisogno.

Un zibaldone di memorie stese dal marchese Vercellino Visconte (secolo XVII), dice che queste sante spoglie furono alla basilica eustorgiana donate per le herede de messer Obizino. Chi fossero costoro non saprei, ne quale fondamento abbia l'asserzione del Visconte, ed a qual epoca si riferisca il preteso dono.

<sup>(</sup>a) 16 januarii — Arelate: s. Honorati episcopi et confessoris, cujus vita doctrina et miraculis fuit illustris.

Fundis in Campania. S. Honorati abbatis, cujus meminit beatus Gregorius Papa. 8 februarii — Mediolani: depositio s. Honorati episcopi et confessoris.

<sup>16</sup> maij - Ambiani in Gallia: s. Honorati episc.

<sup>28</sup> octob. — Vercellis: s. Honorati episc.

<sup>22</sup> decemb. — Apud Hostia Tiberina: ss. Martyrum Demetrii, Honorati, et Flori.

<sup>29 —</sup> In Africa passio se. martyr. Dominiei , Victoris , Primiani , Lybesi, Saturnini, Crescentii, Secundi et Honorati.

## INSCRIZIONE 112 — GIA' INNANZI AI CANCELLI DELLA CAPPELLA.

hic obiere siti
io ambrosius ferrarius an . na . lui
iv kal . ian . mdlxxxiii
ioanna vero aetkinson ex anglia pr . kal . octob .
mdlxxxvii

#### Versione.

« Qui morirono e sono deposti Giovanniambrogio Ferrario d'anni cinquantatre a' 29 dicembre 1583 e Giovanna Aetkinson dell'Inghilterra a' 30 settembre 1587 ».

Giovanni-Ambrogio Ferrario qui nominato ebbe un figlio di nome Cristoforo, il quale con testamento in data 11 gennajo 163a negli atti del notajo Ferdinando Dossena institul erede universale del suo non mediocre patrimonio il convento di sant'Eustorgio, il quale per gratitudine ha alimentato per molti anni un fratello di sua moglie detto messer Ambrogio. — Così in alcune memorie del convento da me rinvenute e conservate. L'Allegranza riferisce (De Sep., p. 86) due altre epigrafi che ricordano la famiglia de' Ferrari, e stavano in questa chiesa, una in questa cappella medesima; la seconda sul pavimento della nave minore sinistra oltre la seconda pila. Sono le seguenti:

Inscrizione 113.

# $I \cdot F \cdot F \cdot M D X C V I$

interpretando egli le sigle I. F. F. per Joannes Franciscus Ferrarius; Giovanni-Francesco Ferrario.

INSCRIZIONE 114.

Versione.

ignatius et carolus

ff . de ferrariis

sibi suisque

rr • mdcclxi

« Ignazio e Carlo fratelli de' Ferrarii ristorarono per sè e pei loro famigliari il sepolero nell'anno 1761 ». 154

Ed avvi finalmente una Franceschina Ferrari alla quale appartiene la seguente epigrafe ch'era un tempo in questa chiesa, e poi nelle case de' Milesi in Cittadella, e ch'io trassi dalle aggiunte inedite dell'Allegranza alla sua opera De Sepulcris:

#### INSCRIZIONE 115.

francischine ferrarie uxori incomparabili antonius vicecomes mestissimus superstes sibiq. et posteris suis 1498. decessit II. decemb.

cioè: « a Franceschina Ferrario moglie incomparabile, Antonio Visconte mestissimo superstite, nonchè a sè ed a' posteri suoi pose nel 1498: morì a' 2 del decembre ».

Stava nel mezzo della lapide lo stemma de' Visconti scolpito in marmo.

#### . Inscrizione 116.

deo . honor
cognatis
religiosis . relig . frater
tho . de . urticis . ord .
praed . religiose . cogitans
b . m . v posuit . a . d

mdlxxııı kal . octob .

urtica . felix . periit

#### Versione.

« Onore a Dio. — Ai confratelli religiosi, il religioso frate Tommaso Ortighero dell'ordine dei predicatori, pensando religiosamente, benemerito vivente pose nell'anno del Signore 1573 al primo di ottobre. — L'Ortica felice perì ».

Tommaso Ortica od Ortigherio domenicano, che pose questa memoria (già esistente nella colonna sinistra della cappella), lasciò il suo nome, come vedremo, anche sovra una delle campane, rinnovata nel tempo del suo priorato (1645). Egli figura assai lodevolmente negli atti di questo cenobio di cui fu anche sindaco sino dall'anno 1535. Era molto economo ed assai contribuì all'acquisto di nuovi possedimenti al convento.

È singolare lo stile di questa epigrafe, e in ispezieltà l'espressione urtica felix periit, che l'Allegranza avvisò riferirsi all'estinzione della famiglia degli Ortica od Ortigherii, ma che potrebbe,

a mia opinione, alludere anche alla morte dello stesso Tommaso, supponendosi allora l'inscrizione posta da altri in di lui nome.

INSCRIZIONE 117 — SUL SESTO PILONE DALLA PARTE
DEL VANGELO.

ARCHILEO · CARCANO PHILOSOPHO · EXCELL

MEDICINAE · IN · GYMNASIO

TICIN · PROFESSORI · PVB ·

INTER · MYSICOS · FACILE

**PRIMARIO** 

OMNIQ · VIRTVTVM · GENERE ORNATISS

FILIO · DILECTISS

PETRYS · MARTYR · PATER

MAXIMO · CVM · MOERORE

P .

VIXIT · ANNOS · XXXVII

OBIĪT · ANNO · M · D · LXXXVIII · XI · KAL ·

SEXTIL

#### Versione.

« Ad Archileo Carcano filosofo eccellente, pubblico professore di medicina nell'università di Pavia, forse il primo fra' musici, ed ornatissimo d'ogni sorta di virtudi, al figlio amantissimo, il genitore Pietromartire pose col massimo cordoglio. — Visse anni 37, morì nell'anno 1588 a' 22 di agosto ».

È questi quell'Archileo detto anche Archelao Carcano da me accennato nell'illustrazione all'inscrizione al numero 63 di Pietro Albuzio del quale fu discepolo. Egli brillò nella prima sua gioventù distinguendosi nella musica, nella poesia e nell'arte oratoria: applicatosi poi seriamente alla medicina, fece tale riuscita, che ancora giovane fu eletto a pubblico professore di questa scienza nell' università di Pavia. Le prime sue letterarie fatiche furono due orazioni latine che vennero poi in luce in un opuscolo col titolo: Archilei Ourcani mediolanensis gymnasii publici medicinae professoris orationes duae Ticini habitae. Altera in templo maximo kalend. novembris anno 1560 de felicibus eius anno studiorum auspiciis, altera

in templo divi Augustini die 20 novembris anno 1518 in funere Jo. Baptistae Rasarii Novariensis philosophi ac medici praestantissimi (Mediol. 1582, in 4). Pochi anni rimase in Pavia, perchè datosi alla pratica medica, lasciò la cattedra e fermò stanza in Milano, ove in molta rinomanza sali pel felice esito delle sue cure, e dov'era di continuo onorato da frequenza di gente che a lui ricorreva per consigli ed assistenza medica, venendo talora a lui gli ammalati fin da lontani paesi. Le opere principali di medico argomento ch' egli pubblicò sono: De peste; — In aphorismos Hippocratis lucubrationes; — Libri duo in quorum altero de methodo medendi; in altero vero de modo collegiandi pertractatur (Ticini, 1581, in 8); — De acutorum et diuturnorum morborum causis et signis. Quest'ultima fu stampata dopo la di lui morte in greco e in latino, e riprodotta a Parigi coll'aggiunta di alcune annotazioni dal medico francese Pietro Petit. Archileo morì d'anni 37 alli ventidue di agosto 1588: il padre superstite gli pone la lapida che illustro.

Della famiglia ch'è fra le antiche di Milano, veggansi gli scrittori delle cose milanesi Calco, Moriggia, Corio, Fagnano, Ghilino, Piccinelli, Sitoni, ecc. È ricordato fra' benemerità di questo tempio eustorgiano, il padre di Archileo, cioè, Pietromartire Carcano dottore-chirurgo, il quale con testamento in data 10 novembre 1593 vi legò una messa quotidiana in perpetuo e dieci annuali, e lo è pure un Ferdinando Carcano, il quale con testamento del 16 aprile 1624 vi legò 150 lire per altrettante messe. Gli atti possono vedersi nell'archivio del Fondo di Religione in Milano.

Inscrizione 118 - Nelle Miscellanbe
Di Giac. Fil. Terzago.

ambrosius carcanus otio inimicus qui nunquam in vitae curriculo quievit hic requiescit

#### Versione.

« Ambrogio Carcano nimico dell'ozio, che giammai nel corso della vita riposò, qui riposa ».

## INSCRIZIONE 119.

nob . familiae . de . mognis ossa . et cineres

## Versione.

« Ossa e ceneri della nobile famiglia de' Mogni ».

Dall'Allegranza, De Sepulcris, pag. 90. Era sotto l'arco della nave minore sinistra della chiesa, alla sesta colonna, presso la cappella di sant'Onorato al lato dell'epistola.

Delle beneficenze di questa famiglia alla chiesa di sant'Eustorgio abbiamo testimonianze negli atti del convento ora conservati nel-l'archivio del Fondo di Religione; e specialmente nel Pateat del testamento di Bartolomeo qu. Francesco Mogni in data 7 settembre 1564 negli atti del notajo Marc'Antonio Ghisone; nel testamento di Gio. Angelo Mogni rogato dal notajo Camillo Bossi a' 20 febbrajo 1585, in quello di Giambattista Mogni alfiere di cavalleria rogato da Paolo-Girolamo Pusterla in data 26 febbrajo 1612, dai quali atti rilevansi pie disposizioni di messe ed ufficii a vantaggio di questa basilica.

## INSCRIZIONE 120.

BEATO BENEDICTO XI

PONTIFICI MAX · ORD · PRAEDICATORYM

IN HOC COENOBIO AD SEX ANNOS LITTERIS EXCVLTO

EIVSDEMQVE POST ACCEPTVM PVRPVRAE HONOREM

HOSPITI PARITER AC LAVDATORI

HIC VBI SANCTI PETRI MARTYRIS ARCA

AB ANNO CIDCCCXL ERIGEBATVR

MVNERIBVS AB IPSO VNDIQVE COLLECTIS

EXORNATA ET AVCTA

NOVISSIME VERO AD SACELLVM A S . MARTYRIS

CAPITE APPELLATVM

XVI CAL · APRILIS TRANSLATA

MONVMENTVM HOC

FRATRES ORANTES POSVERE

ANNO CID ID CC XXXVI PRID · NON · OCTOB ·

"Al beato Benedetto XI pontefice massimo, frate de' predicatori, ammaestrato per sei anni alle lettere in questo cenobio, ed ospite e parimenti lodatore dello stesso dopo ricevuto l'onore della porpora, qui dove sino dall'anno 1340 sorgeva l'arca di s. Pietro martire, adornata ed arricchita coi doni da lui d'ogni parte raccolti, da ultimo poi trasportata nel giorno 17 marzo nella cappella denominata del capo del santo martire, i padri supplichevoli posero questo monumento, nell'anno 1736, a' 6 di ottobre ».

Dinanzi al pilastro che separa la cappella di s. Giacinto da quella ch'era già detta del sepolcro di s. Pietro martire, esiste questo titolo nel piedestallo d'una statua colossale di stucco di assai rozzo lavoro, rappresentante il pontefice Benedetto XI in pluviale e mitra, eretta dai padri di questo convento l'anno 1736. L'inscrizione è riportata dal Lattuada (vol. III, pag. 130 della Descrizione di Milano).

Benedetto XI, chiamato al secolo Nicolò Bocasino, uomo (secondo che scrive Dino Compagni) di pochi parenti e di piccolo sangue, era nativo di Trevigi (1240), figlio, come alcuni credono, di un pastore per nome Boccasio, o come altri, di un notajo o cancelliere. Giovanetto vesti l'abito clericale, e su allevato in Venezia, ove, trovandosi in assai bassa fortuna, dovette provvedere per alcun tempo alla sua sussistenza con ammaestrare fanciulli. Entrò poi nell'ordine de' frati predicatori, e per sei anni, cioè dal 1262 al 1263, attese in Milano agli studii in questo convento di sant' Eustorgio; indi passò in altri cenobii di altre provincie, specialmente in quello dei santi Giovanni e Paolo in Venezia, e di s. Nicolò in Trevigi di lui patria. Sostenne le principali cariche dell'ordine, salendo gradatamente sino a quella di generale; finchè il pontefice Bonifacio VIII lo elesse, alla fine dell'anno 1297, o come altri vogliono nel 1298, cardinale e vescovo d'Ostia, e lo ebbe poi, alla sua morte, successore nella cattedra apostolica a' 22 di ottobre 1303. Nell'anno della sua assunzione al cardinalato Nicolò passò per Milano, recandosi a Roma, e fu accolto con sommi onori dal duca Matteo I Visconte, e stanziò per qualche giorno in questo convento encomiandolo siccome il più illustre della famiglia domenicana. Laonde come fu papa, mandò in dono nell'anno 1304 a questa chiesa un calice d'oro, due candellieri, un incensiere d'argento, un apparamento rosso e due angeli d'argento. Ma gli argenti donati dal papa furono poi levati dal duca Lodovico Sforza e ridotti ia moneta; tal è tosto o tardi pur troppo l'ordinaria fine dei ricchi donativi alle chiese e di simili altre pie largizioni.

Brevissimo fu il governo di questo pontefice (non durò che po-

c'oltre otto mesi), ma pieno di memorabili avvenimenti. Fra questi è importante l'alleanza col re di Francia Filippo il Bello, avendo Benedetto annullate le Bolle del suo predecessore contro questo principe; e lo è pure il ristabilimento della famiglia Colonna avvenuto per opera del Pontefice medesimo, il quale assolse quella famiglia dalle varie pene contr' essa pronunciate, e ne richiamò i deposti cardinali Jacopo e Pietro. Egli inoltre represse disordini ch'erano insorti nelle chiese della Dalmazia, tentò comporre le discordie fra le fazioni guelfa e ghibellina, ricevette, appena salito al trono, il giuramento di fedeltà di Federico re di Sicilia, e spedì in quelle parti inquisitore contro la rinascente eresia Tommaso di Aversa.

Se diamo fede ad alcuni scrittori, Benedetto XI cadde vittima dell'invidia de' suoi cardinali; vuolsi ch'essi gli facessero apprestare il veleno. Narra Giovanni Villani (Stor. T. III, c. 80) che mentre il papa in Perugia, ove soggiornava, sedeva a mensa, gli si presentò un giovanetto in abito femminile, e fingendo essere la portinaja di certe monache, gli recò in nome dell'abbadessa un piatto ricolmo di bei fichi dei quali il papa era assai ghiotto. Ma questi appena egli ebbe mangiati, preso da forti dolori infermò gravemente e cessò in breve di vivere a' 6 luglio 1304, o come altri scrivono, al 5 di giugno di quell'anno. Altri altramente narrano di questa morte, ma quasi tutti concordano nel crederla violenta. Gli fu data privata sepoltura in Perugia senz'alcuna cerimonia nella chiesa de' frati predicatori, e presto incominciò ad essere al popolo in venerazione e a spargersi voce che operasse prodigi.

Le sue gesta possono vedersi presso varj autori, cioè in Fleury, Tempesta, Bernino, Feller, Platina, Cardella, ecc. ma più particularmente può vedersi l'opera del canonico trivigiano Antonio Scotti, intitolata: Memorie del B. Benedetto XI pont. massimo, detto pria frate Nicolò di Trevigi dell'ordine de' predicatori (Trevigi, 1737), — o l'altra stampata in Milano un anno prima, di Piertommaso Campana de' predicatori, vicario generale del santo ufficio di Milano. — Il Muratori (Annali d'Italia T. VIII) fa di lui l'elogio seguente: « I pensieri del buon papa Benedetto XI miravano tutti alla pace. Non era egli nè guelfo nè ghibellino, ma padre comune, non seminava nè toglieva le discordie, non pensava ad esaltar congiunti, non a procacciar moneta; e più all'indulgenza che al rigore era portato il benigno animo suo ».

Il pontesice Benedetto XIII nell'auno 1733 lo ascrisse al numero dei beati.

#### CAPPRILLA

#### DI S. GIOBBE

GIA' DI SANTA ROSA.

Inscrizione 121 - Nella sommità dell'altare.

Versione.

D · O · M ·
BEATOQVE · IOBO
SERICARII · TEXTORES
SPLENDIDIORI · CVLTV
ANNO · MDCCCXXIII
D · D ·

« A Dio ottimo massimo ed al beats Giobbe, i tessitori di seta a più spleadido culto nell'anno 1823 dedicarono».

Nella sommità dell'altare di questa cappella, eretta di nuovo nell'anno 1823, fu posta questa epigrafe che mi si dice dettata dallo stesso prete Camisana, di cui già a pag. 33.

Questa cappella, la cui erezione si fa risalire al 1509 per opera della pia unione già da me ricordata, de' croce-segnati di s. Pietro M., ed appartenne poi, per breve tempo, nel secolo XVII ai notari criminali del Pretorio, era già dedicata ai santi Ambrogio e Genesio, indi a santa Rosa da Lima. Fu ristorata in modo assai decente ed elegante nell' anno 1821, Intitolata al beato Giobbe (che da molti anni avea culto nella cappella della Passione attigua alla presente) e data ad una congregazione di tessitori di seta che in ogni anno con molto decoro celebra nel mese di settembre la festa del santo suddetto, esponendosi sempre in quell'epoca la seguente elegante inscrizione:

DEO · BONORVM · OMNIVM · LARGITORI
IN · MEMORIAM · BEATI · IOBI
PATIENTIAE · DEMISSIONISQ · IN · ADFLICTIONIBVS
ANTISTITIS · INCOMPARABILIS
TEXTORES · SERICARI
TANTVM · EXEMPLAR · VENERANTES
SACRA · SOLEMNIA

cioè, A Dio d'ogni bene largitore, in memoria del beato Giobbe specchio iacomparabile di pazienza e rassegnazione nelle avversità, i tessitori di seta, venerando un così sublime esemplare, compiono i sacri riti solenni ».

#### CAPPELLA

#### DELLA PASSIONE

GIA' DI S. GIOBBE.

INSCRIZIONE 122 — SULLA SOMMITA' DELL'ALTARE.

Versione.

ATTENDITE, ET VIDETE

. « Considerate e vedete ».

Sta scolpito questo motto sulla sommità dell'altare di questa cappella intitolata alla Passione del Redentore, e già conosciuta dal volgo sotto la denominazione di *Ecce homo*, a motivo della statua di Cristo mostrato al popolo esistente tuttora sull'altare ove dicesi collocata intorno l'anno 1650.

Il gosso altare su innalzato nel 1737, e probabilmente in quell'epoca sarà stata posta anche l'inscrizione allusiva alla figura di Cristo che vedevasi, come ho detto, e vedesi tuttora sovra di esso.

#### BATTISTERO

GIA' CAPPELLA DI S. BARNABA.

INSCRIZIONE 123 - NEL VANO DELLA CAPPELLA O NICCHIA.

BAPTIZETVR
VNVSQVISQVE VESTRVM
AC · APOST · CAP · III · VERS · XXXVIII ·

#### Versione.

a Sia battezzato ognuno di voi.
Atti degli Apostoli, cap. 3, v. 38 s.

È dipinto questo motto nel mezzo d'un fregio che s'innalza dalla parte posteriore della vasca del Battistero sino quasi alla sommità dell'arco della cappella. Probabilmente ciò fu eseguito nell'anno 1787 allorchè per la prima volta, fatta parrocchiale questa basilica, vi fu posto il fonte battesimale.

E qui appunto esisteva da antichissimo tempo un altare dedicato a s. Barnaba, che dicewasi trasferito nell'anno 1162 dal fonte di 162

s. Barnaba, alla Porta Ticinese, ove s. Protaso vescovo successore di sant'Eustorgio lo aveva costrutto. Tale altare poi rimasto senza culto ed abbandonato in causa dell'erezione del vicino tempietto di s. Barnaba al fonte, di cui nella prefazione, venne levato da questa chiesa nell'anno 1623.

## Inscrizione 124.

hic REQVIescit in pace
IVIIANA QVI vixit in secu
LO anNOS PL.M...Dep
OSIta EST SVB.....
SEPtemBRES SE....

#### Versione.

« Qui riposa in pace Giuliana, la quale visse nel secolo anni . . . . . . . eirca. Fu deposta sotto . . . . settembre . . . . Sev . . . ».

Questa lapide era incassata nel muro presso la porta laterale a man destra uscendo di chiesa. È riportata nel libro De Sepulcris (p. 20 e 164), ed ivi supponendosi le lettere SE iniziali della parola SEvero o SEverino, e V iniziale di Viro Clarissimo si argomenta che l'inscrizione appartenesse ad una Giuliana deposta in un mese di settembre a' tempi del console Severo, o dei Severini, cioè dall'anno di Cristo 461 al 482.

Non conosco altra illustrazione di questa epigrafe, la quale rimossa dal luogo ove stava allorche fu collocato il battisterio, come dissi a pag. 161, perì nelle mani de' muratori.

Eguale sorte debbe avere avuto il famoso Crocefisso mitrato che qui presso esisteva, un antico cioè e rozzo sasso a foggia di Croce coll'immagine di Cristo coperta di mitra, intorno a cui può vedersi la dissertazione del Gori: De mitrato capite Jesu Christi, nei Simboli Letterarii fiorentini.

Se ne deve la prima costruzione ad Uberto Visconte fratello di Matteo il Magno, nell'anno 1316 o in quel torno. Il duca Giovanni Galeaszo alla fine del secolo XIV vi aggiunse l'ancona, monumento tuttora esistente, degno di speciale osservazione. Questa consiste in nove bassirilievi compartiti fra loro, terminati ai lati da quattro statuette. Il lavoro è molto simile a quello del monumento di san Pietro martire che ho già descritto. Otto di tali bassirilievi, disposti quattro per parte, a due a due, rappresentano i fatti principali della Passione di Cristo, cioè dal lato del vangelo l'orazione all'orto, leggendosi anzi ivi le parole seguenti, impresse a caratteri semigotici sovra una lastra di rame:

## Inscrizione 125.

Pater si possibile est transeat a me calix iste: veruntamen non sicut ego volo sed sicut tu;

indi, il bacio di Giuda: — sopra, Pilato che lava le mani: — Cristo al Calvario: — Dal lato dell'epistola, — Gesù innanzi Cai-fasso: — la flagellazione: — e sopra, la deposizione di croce: — Cristo al limbo: — Il nono quadro, quello cioè che sta nel mezzo ha il crocifisso con ai lati la madre, s. Giovanni evangelista e quattro angioletti. L'ancona rimasta imperfetta, fu terminata nelle nicchie superiori con cinque statue di stucco, una nel mezzo di sant'Eustorgio I col monogramma di Cristo e la stella de' Magi, ed a' lati di essa quelle di s. Magno e di s. Domenico a destra, e a sinistra di sant'Eugenio e s. Pietro martire. — Cattivo pensiero fu quello di deturpare nel 1543 questo monumento coll'aggiunta di alcuni pezzi di tufo a rappresentare il monte Calvario e di alcune ineleganti statue di legno che in parte si veggono pure tuttora.

Di tale monumento non venne finora pubblicata una esatta descrizione, benchè sia esso cosa assai pregevole pe' suoi tempi, e che segna i primi passi del risorgimento delle arti già fra noi decadute. Un bel confronto potrebbe istituirsi fra questo lavoro e i due altri dello stesso genere e presso che della stessa epoca esistenti in questa chiesa; l'arca cioè di s. Pietro martire (di cui nelle illustrazioni alle inscrizioni num. 76 e segg.) e l'ancona dei Magi (al num. 53).

## N') NEL MEZZO DELLA CHIESA.

INNANZI LA GRADINATA DELL'ALTAR MAGGIORE.

INSCRIZIONE 126.

gvido vicecomiti mediolan
vni ex qvestorib reditvvm ordinarior
philippi avstrii hispaniar regis
viro non minvs integritate vitae
qvam claritate generis insigni
mortvo xv kal ivn anno m d lxxxu
pavla lavra conivgi cariss
ejvs ivssv
sibi liberis et posteris
f c.

#### Versione.

« A Guido Visconte milanese, uno dei questori ordinarii delle rendite di Filippo d'Austria re di Spagna, uomo non meno per integrità di vita che per illustri natali distinto, morto a' 18 maggio dell'anno 1583, Paola Laura al coniuge carissimo, per di lui comando, a se, a' figli ed a' posteri sece porre ».

Dall'opera De Sepulcris, pag. 100, traggo questa memoria che ora non è più. Guido Visconte era figlio di Alfonso qm. Teobaldo e di Violante Lampugnani: il ramo della sua famiglia si estinse nell'anno 1672 (Litta, Famiglie celebri, Fasc. IX, parte V, tav. XVIII).

Inscrizione 127 — Sotto L'Arco settimo della nave sinistra.

hercules . besutius . reg .
feudetarius
sepulcrum . hoc . suorum . maiorum
restauravit
anno . mdclvu

## Versione dell'inscrizione 127.

« Ercele Besozzi regio feudatario ristaurò questo sepolero de' suoi maggiori, nell'anno 1657 ».

Anche questa memoria, già perita, traggo dall'opera De Sepulcris, pag. 75. Era sull'arca della famiglia Besozzi dinanzi la cappella di sant'Eugenio. Altro sepolcro ebbero i Besozzi in questo tempio avanti l'altare di s. Domenico (V. De Sepulcris, loc. cit.), come dalla seguente epigrafe.

#### Inscrizione 128.

d . o . m .
secunda . domus . donec . 3
d . hieronymi . besutii
eiusq . familiae
qui . periit . die . u . aprilis
mdch

#### Versione.

a A Dio ottimo massimo. — La seconda casa, sinchè vengu la terza, di d. Girolamo Besozzi e della di lui famiglia, il quale perl a' 2 aprile 1651 ».

Inscrizione 129 — Dinanzi la cappella di sant'Eugenio sul pilone della nave minore a destra.

#### Versione.

D · O · M

LEONI · AVO · NOBILISS.

PATRICIO

HIERONYMO · PATRI

FRANC · LEO · MVTIVS

ET · DIOMEDES

FRATRES · LAMPVGNANI

OPT · MERITIS

P

OCTAVO · IDVS · IVNII

CID · D · XCVII

« A Dio ottimo massimo. — Ai benemeritissimi Leone avo nobilissimo patrizio, e Girolamo padre: Francesco, Leone, Muzio e Diomede fratelli Lampugnani posero nel 6 giugno 1597 ». Francesco, Leone, Muzio e Diomede fratelli Lampugnani pongono questo titolo (scolpito su nera pietra) al loro avo Leone e
al loro padre Girolamo. Nulla trovo a notare sui medesimi. — La
famiglia è delle più antiche ed illustri di Milano, ma al presente
assai decaduta. Un ramo che nel 1650 venne insignito del titolo
di marchesi di Felino e conti di Tiorio nel Parmigiano si estinse
nel secolo ultimo scorso in Piacenza in bassa fortuna. Un dottornotajo Luigi Lampugnani pubblicò in Milano nel 1830 un libricciuolo col titolo: Riservato manuscritto del dottore Luigi Lampugnani, della famiglia sua e di altre carte citate, che derivano dagli antichi eroi greci e romani. — Io qui lo ricordo per celia.
L'autore vaneggia sull'origine della sua famiglia e narra favole e
frivolezze che ridicolo e nojoso sarebbe annoverare. Ivi a pag. 57
trovasi menzione dell'epigrafe presente.

## Inscrizione 130 - Ch'era sotto L'organo

d o m.
heus viator
bernardi et benedicti
fratrum homateor
qui sub sforcia mos sub
caesare castissime
integreq iusticie
praefecturam
administrarunt
hoc in tumulo
cineres quiescunt
mdxxxvu xxi oct.

## Versione.

« A Dio ottimo massimo. — Ohime passaggiero, riposano in quest'arca le ceneri di Bernardo e Benedetto fratelli di Omate, i quali sotto Sforza, quindi sotto Cesare con somma integrità ed esattezza amministrarono la prefettura della giustizia. 1537, 21 ottobre ».

È nell'Allegranza, De Sepulcris, pag. 87, questa epigrafe, perito il sasso su cui era incisa.

o.m.virtutis . monumentum quod . beatricinae . vicecomiti magni . io . galeatii . primi . ducis . mediolani

bartholomeus . et . bernardonus . anguissolae stati . pradneriae . montis . sancti . comites

ripae . pontis . albarolae . grazzanique . domini illustrissimae . matri . posuerant

vetustate . et . temporum . iniuria . prope collapsum lucretia . capra

io . baptistae . i . c . collegiati . et . senatoris . mediolanensis . filia vix . mariti . immatura . morte . praerepti . conscia restituit

> ac . federico . anguissola . tudisco carissimo . coniugi

montis . sancti . comiti . ac . corani . domino comiti . iacobo . mediolani . consiliario bernardoni . abnepoti . proavo

comiti . danieli . avo

comiti . ioanni . pro . regia . catholica . maiestate comi . gubernatori . patruo . magno et . comiti . iulio . federici . patri ne . tantorum . virorum . decus . intercideret ad . perpetuam . rei memoriam posuit anno . domini . mdc11 .

#### Versione.

a A Dio ottimo massimo. - Il monumento della virtù che a Beatricina Visconti sorella del grande Giovangaleazzo primo duca di Milano, madre illustrissima, posero Bartolomeo e Bernardone Anguissola conti di Statto, Predovera, Monte-Santo, aignori di Riva, Ponte-Albarola e Grazzano, reso quasi cadente per la vetustà e l'ingiuria del tempo, fu restituito da Lucrezia Capra figlia di Giambattista giureconsulto collegiato e senatore di Milano, e dedicato nell'anno del Signore 1602, a perpetua memoria al chiarissimo consorte Federico Anguissola-Tedeschi, conte di Monte Santo, signore di Corano, al conte Giacomo consigliere di Milano, abnepote di Bernardone e proavo, al conte Daniele avo, al conte Giovanni governatore di Como per S. M. il re cattolico, grand'avo, e al conte Giulio padre di Federigo, acciocche il decoro di così grandi personaggi non venisse meno ».

Veramente questo lungo epitaffio, benchè disposto per essere scolpito in marmo e collocato in questa chiesa, non consegui mai, qualunque ne fosse la cagione, quest'onore, e rimase inedito finora in un codice manoscritto col titolo: Collectanea Jacobi Valerii che

apparteneva ai monaci di sant'Ambrogio.

È ignoto in che consistesse il monumento che l'epigrafe dice eretto in questa chiesa a Beatricina Visconti-Anguissola, e se, e quale inscrizione vi fosse apposta. Tale monumento fu poi ristorato nell'anno 1663 dal conte Giulio Anguissola, come ci apprende la memoria seguente che stava, a quanto scrive l'Allegranza De Sepulcris, pag. 72, num. XXI, nella nave maggiore della chiesa fra la pila quarta e la quinta.

## Inscrizione 132.

antiquissimae . anguissolarum familiae monumentum quod

yaoa beatrici

magni . io . galeatii primi . mediolani . duci

sorori

bartholomeus . et . bernardus anguissolae . comites

illustrissimae . matri . posuerant vetustate . prope . collapsum

co iulius anguissola tudiscus instauravit

anno . domini . mdclxiii.

#### Versione.

« L'antichissimo monumento della famiglia degli Anguissoli che a Beatrice sorella del grande Giangaleazzo primo duca di Milano madre splendidissima, i conti Bartolomeo e Bernardo Anguissola avevano posto, quasi rovinato della vetustà fu ristorato dal conte Giulio Anguissola-Tedeschi, nell'anno del Signore

Tale epigrase venne poi nell'anno 1772 da Carl'Antonio conte Anguissola satta scolpire su nuova pietra che sostitui all'antica già corrosa, e collocò nel sito di prima, aggiuntevi le parole seguenti: tesseram . gentilitiam
a . tribunali . heraldico
a . mdcclxxu · prid . id . martii . recognitam
comes . antonius . carolus . anguissola
tudiscus . siccus . comnenus . r .

#### Versione.

« Il conte Antonio-Carlo Anguissola-Tedeschi-Secco Comneno ristorò lo stemma gentilizio dal tribunale araldico nell'anno 1772 a' 14 di marzo formalmente riconosciuto ».

Dell'antica famiglia piacentina degli Anguissola, troviamo notizie negli storici e nei genealogisti, e in particolare ne parla certo Cella che ne diede in luce un elogio storico (così egli lo intitola) in Piacenza nell' anno 1779. Secondo alcuni, essa riconoscerebbe origine da Galvano Sordo, uomo d'armi dell'imperatore Leone Isaurico inventore di un fuoco artificiale che bruciando i legni de' Saraceni contribuì a liberare da assedio Costantinopoli. Galvano imbracciava, dicesi, uno scudo in cui era rassigurata una serpe, laonde dopo la liberazione della città, corse fra' commilitoni il detto: Anguls sola fecit victoriam, detto che ripetuto comunemente fu causa che a Galvano si desse il soprannome di Anguis sola od Anguissola ed Anguissola poi si nominassero assolutamente i di lui discendenti. Ma questa è pretta favola, come impariamo dal Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, Vol. IV. pag. 140, derivata probabilmente dalla coincidenza della parola Anguissola con Anguis sola; favola tanto più manifesta, quanto che troviamo questa famiglia nelle antiche scritture denominata invece de Anguxollis. E poi come asserire che i soldati imperiali all'assedio di Costantinopoli parlassero il latino? Certo è per altro che il ramo principale della famiglia rimase in

Piacenza ove tuttora esiste. Da esso staccossi nel 1406 un Giorgino figlio di Uberto Anguissola, il quale alla testa di armati venne a conquistare il castello di Schio nel vicentino, cacciandone il ribelle conte Cavalli di sant'Orso che l'occupava. Ottenne dalla repubblica veneta il feudo della terra conquistata e la nobiltà vicentina; ed in Vicenza tuttora esiste il ramo della di lui famiglia. Altro ramo degli Anguissola si fissò quindi in Milano. Esso riconosce origine da Daniele fratello del conte Giovanni e di Giacomo (nominati entrambi nell'inscrizione al num. 131), il quale Giovanni, entrato nella congiura che alcuni signori piacentini avevano ordita contro Pier-Luigi Farnese figlio di papa Paolo III e nuovo duca di Piacenza e Parma, ed avendo egli stesso ammazzato il duca a' 10 di settem-

bre 1547, lasciò Piacenza e fermò stanza in Milano, ove potè anche disporre de' suoi beni, mercè il notissimo trattato di Gand del 15 settembre 1556. Ebbe tre mogli e nullameno non lasciò discendenza, sicchè gli Anguissola che furono in Milano riconoscono origine, come dissi, dal di lui fratello Daniele.

Molti e molti anni prima che un ramo degli Anguissola stanziasse in Milano, troviamo loro notizie in questa città. Ho già ricordato nelle illustrazioni all'inscrizione 12 Agnese degli Angosoli, detta anche Agnesola, figlia di Bernardo, chiamata la Bella, moglie di Giovanni Caimo e già abitante nella parrocchia di sant'Alessandro, nel cui testamento in data 21 aprile 1408 si contengono benefiche disposizioni a vantaggio della basilica eustorgiana. Abbiamo poi Beatrice figlia naturale del duca Galeazzo I Visconte (nata, io credo, da una Luini) e sorella del duca Giovanni-Galeazzo, la quale fu moglie a un conte e milite Giovanni Anguissola, ed ebbe in questa stessa basilica il monumento ricordato dalle inscrizioni presenti, num. 131, 132. Ella abitava in Milano nella parrocchia di s. Pietro colla rete: testò addi 21 febbrajo 1410 negli atti del notajo Giacomo de' Bracchi ed instituì a favore di questa chiesa di sant' Eustorgio una messa quotidiana finche stesse in essa riposto il di lei corpo da trasportare poi in Piacenza nella chiesa di sant'Antonino ove faceva costruire una cappella intitolata a santa Catterina. Nominò eredi i figli Giovanni-Galeazzo, Bernardo, Bartolomeo Anguissola. Questi ultimi due, in questa chiesa di sant'Eustorgio posero alla madre la memoria che fu poi, come dicono le inscrizioni, ristorata nel 1602 da Lucrezia Capra figlia del causidico collegiato e senatore Giovambattista Capra, moglie del conte Federico Anguissola-Tedeschi conte di Montesanto e signore di Corano, e rifatta nel 1663 dal conte Giulio Anguissola-Tedeschi, con istemma gentilizio, riattato. giusta l'inscrizione al num. 132, dal conte Carl'Antonio Anguissola-Tedeschi-Secco-Comneno nel 1772. Questo cavaliere dotto, studioso ed amante delle antichità di cui era solerte raccoglitore, aveva al suo cognome anche quello aggiunto di Secco-Comneno per eredità fatta dalla madre Lucrezia che a quest'antica famiglia milanese appartenea; ma in esso, morto l'anno 1807, si estinse in Milano il ramo degli Anguissola, perchè dal di lui matrimonio con Bianca Busca nobile milanese e dama dell'ordine gerosolimitano (la quale morì in Venezia nell'anno 1833) non ebbe superstiti che cinque figliuole, cioè Teresa, Carolina, Barbara, Maria, Costanza. passate poi nelle case Villa e Settala di Milano, Mosca di Pesaro, Ghisalberti di Lodi c d'Adda pure di Milano.

# Inscrizione 133 — Che gia' esisteva nella nave maggiore innanzi l'altare del rosario.

#### Versione.

i . c . io . ottolinus georgio . patri . gabrieli patruo « Il giureconsulto Giovanni Ottolini al genitore Giorgio, al zio paterno Gabriele, a sè ed a' suoi preparò nell'anno 1697 ».

sibi . suisq . paravit
anno . mdcxcvii

Dall'opera De Sepulcris, pag. 91. Presso questa stava anche la seguente

#### INSCRIZIONE 80.

#### Versione.

ioh . ambrosius
de . meliavachis
sibi . suisq .
a . d . mdxlvi

« Giovanniambrogio de' Migliavacchi, a sè ed a' suoi, nell'anno del Siguore 1546 ».

Giovanni-Ambrogio Migliavacca abitava rimpetto la chiesa di sant' Eustorgio, e nelle carte del cenobio figura tra' priori della scuola de' Magi.

Inscrizione 135 ch' era presso il settimo pilone della nave maggiore al lato del vangelo.

plantanidis b. merentib. guido antonio avo qui vixit annos lut obiit un eidus april. anno m. d. xlw. camillo patruo qui vixit annos lxı obiit vı kal. iul. anno m. d. xc paulo patri qui vixit annos lxxuv. ob. dieb. xxxwv. post. frat laurae garatae matri opt. quae annos xxxvu nata xxix annis ante virum est mortua. et sibi liberis posterisq. eorum daniel plantanidus iuriscons. ex camilli patrui t

p.c anno.m.d.lxxxi

#### Versione.

« Aj benemeriti Piantanida, Guido-Antonio avo che visse anni cinquantatre, morì addi undici aprile dell'anno 1544, — Camillo zio paterno che visse anni scasantuno, morì a' ventotto giugno dell'anno 1590, — Paolo padre che visse

anni settantatre, morì trentaquattro giorni dopo il fratello, — Laura Garatti (a) madre ottima che in età di anni trentasette, morì ventinove anni prima del marito, — nonche a se, ai figli ed ai posteri dei suddetti, Daniele Piantanida giureconsulto, per testamento dello zio Camillo, fece porre nell'anno 1581 s.

Su questa epigrafe conservataci dall'Allegranza, De Sepulcis, pag. 92, altro non ho a notare che l'errore nell'epoca (seppure la lezione dell'Allegranza è giusta) in cui Daniele Piantanida pose il monumento: epoca ivi indicata per l'anno 1581, ma ch'io ritengo invece dover esser posteriore, e probabilmente del 1591, giacchè altramente come avrebbesi potuto asserire nell'anno 1581 che sosse Camillo morto nel 1590?

Altra inscrizione posta dal Piantanida presso la surriferita è la seguente ch'è pure nell'opera citata.

### INSCRIZIONE 136.

deo opt max.

et

divo eustorgio

qui huic templo praesidet

columnam hanc prope

suor sepulchrum positam

daniel plantanidus

iurisconsultus

plastice exornandam

curavit anno co 10 10 XC1

#### Versione.

« A Dio ottimo massimo e a sant' Eustorgio che a questo tempio presiede. Daniele Piantanida giureconsulto fece ornare di plastica nell'anno 1591 que sta colonna posta presso il sepolero de' suoi ».

Tra i benesattori di questa chiesa si ricorda pure una donna Lucrezia Scotti-Piantanida, la quale con testamento del 22 genajo 1650 in atti del notajo Giambattista Piantanida legò a questo tempio ov'ella su poi sepolta dodici messe in perpetuo, con ele-

<sup>(</sup>a) È forse errore nell'epigrafe latina la voce garatar, e deve leggersi pisttosto caratar o agratar, esoè Carati o Agrati, cognomi frequenti a queste parti.

mosina di dodici lire. Il lascito fu ridotto nell'anno 1780, come da annotazioni de' padri domenicani, le quali io conservo.

Inscrizione 137 — Gia Presso la lapide dei Piantanida

Versione.

qviricvs de vvlpis sibi
svisque posteris posvit
anno mdxcvii

" Quirico de' Volpi a sè ed a' suoi posteri pose nell'anno 1597 ".

Ci è conservata da un manoscritto di certo Sarti, che fu frate de' predicatori in sant' Eustorgio ed aumentò le cronache eustorgiane del Bugati.

Inscrizione 138 — Ch' era nella nave minore destra Dinanzi la cappella del rosario.

ioanni rampolano militari equestri signifero aerarii tormentarii administratori patruo in primis benemerito ioannes rampolanus nepos et haeres hunc tumulum ubi rampolani successores quiescant ex testamento extruxit anno mdclxxxi.

### Versione.

« A Giovanni Rampolano alfiere di cavalleria, amministratore della cassa di artiglieria, zio paterno assai benemerito, Giovanni Rampolano nipote ed erede pose per testamento nell'anno 1681 questa tomba ove abbiano riposo i successori Rampolani ».

INSCRIZIONE 139 — GIA' SUL PAVIMENTO INNANZI LA CAPPELLA DI S. TOMMASO D'AQUINO.

Versione.

sep.m nob . d . baptiste

de laude et

heredum suorum

mdxlvu

« Sepolero del nobile d. Battista da Lodi e de' suoi eredi. 1548 ».

174

Gio. Battista Lodi o da Lodi era figlio del causidico collegiato

don Pinamonte e di Margherita Carpana.

Nell'opera De Sepulcris, pag. 89, è conservata anche l'altra epigrafe ch'era sul sepolcro del nobile ed egregio uomo D. Pietro Marinone, a poca distanza dalla precedente:

## Inscrizione 140.

sepulcrum nobilis ac egregii viri domini petri marinoni

Leggevasi, essa nel giro della pietra, e in mezzo era delineato un angelo tenente due insegne nelle mani. Non ho dati per determinare l'epoca di questa lapide, e per non averla veduta, nemmeno posso formare su di essa alcuna conghiettura. Trovo soltanto un nobile Pietro-Antonio Marinone che contribuì nel secolo XVI all'edificazione della chiesa di s. Rocco in Cuggionno, votiva per la peste del 1524, chiesa già appartenente al convento de' domenicani di sant'Eustorgio.

Inscrizione 141 — Che staya sul payimento presso la cappella di s. martino.

majorum . suorum . sepulcro
hunc . lapidem
gaspar . ferdinandus . comes de . pado
et . ignatius . fratres
imposuerunt
a . d . mdcclxxui .

#### Versione.

« Al sepolero de' loro maggiori, questa pietra Gaspare-ferdinando conte da Po ed Ignazio fratelli soprapposero nell'anno del Signore 1773 ».

Ad una famiglia di Po appartenne per qualche tempo la cappella ora dell'Annunciata che prima era dei Crisolora. Il ramo per altro dei Po cui si riferisce questa lapide è diverso da quello cui apparteneva la cappella, il quale si estinse poco dopo la metà del secolo XV. L'epigrafe è a pag. 91 De Sepulcris.

Inscrizione 142 — Gia esistente sul payimento innanzi la cappella gia di s. anna ora disfatta.

d . o . m .
sub . hoc . iaceo . catharina
benedicti . catanei . olim . uxor
ipse . sibi . moerens . suisq . posuiț
m . d . l .

#### Versione.

« A Dio ottimo massimo: qui sotto giaccio io Catterina, un tempo moglie di Benedetto Cattaneo. Egli stesso dolente pose a sè ed a' suoi nel 1550 ».

A pag. 80 dell'opera De Sepulcris. Forse a questa famiglia Cattaneo appartenevano Pietro-Paolo Cattaneo che legò due scudi a questa chiesa con testamento del 5 dicembre 1608; e Giovanniagostino qm. Domenico che vi legò due mille messe con testamento in data a febbrajo 1669. — Veggasi gli atti del Fondo di Religione in Milano.

Un'altra epigrafe di un Girolamo Cattaneo riporta l'Allegranza loc. cit. siccome da lui rinvenuta nel cenobio: è la seguente: vi manca l'epoca nè io saprei assegnarvela.

## Inscrizione 143.

nob. d. hiero. cataneus
novissimor. hominis
memor. sibi

posterisq: suis
v. p.

Poco lungi dalla lapide della Cattaneo era pure, secondo l'Allegranza (op. cit. pag. 91), il sepolero posto nell'anno 1558 a Francesco Perego detto Bocca grossa ed a Francesco di Canobbio con questa scorretta inscrizione: d . o m .
sepulcrum dni francisci perego
dictus bocca grossa
et dni francisci de canobio
haeredum suorum
an d . mdlvu .

#### Versione.

« A Dio ottimo massimo. — Sepolcro del sig. Francesco Perego detto Bocca grossa e del sig. Francesco di Canobbio, degli eredi suoi, l'anno del Signore 1558 ».

Un Giovanni-Battista Perego, forse della famiglia di questo Bocca grossa, si annovera fra i benefattori della chiesa di sant'Eustorgio; leggendosi in un elenco a stampa presso di me esistente di alcune pie fondazioni in essa instituite: « Legatum olim Io. Ba-" ptistae Perego pro quo habetur capitalis summa lib. 8000 in Banco « s. Ambrosii in redditu duorum pro centenarium, et sic librarum « 160, et celebrantur ex reductione Missae 128; Deest manutentio. L'instituzione di questo legato risale al 24 gennajo 1652 in cui Giambattista Perego oste nel borgo della santa Trinità in porta Ticinese, testando negli atti del notajo Giambattista Piantanida, lascia erede la scuola del Rosario in sant'Eustorgio e lega seicento lire ai padri riformati di santa Maria del Giardino in Milano. — Vidi nell'archivio del già Fondo di Religione in Milano due petizioni senza data, ma scritte, a quanto si sa, nell'anno 1653, dei niormati medesimi ai domenicani di sant'Eustorgio, perchè vogliano per carità degnarsi ordinare siino pagati detti denari a Pietro Maria Turri loro sindaco, acciò possano provvedere alla necessità de poveri infermi, non risguardando loro signori che sia finito il tempo di soddisfare, ma si bene alla carità. — Il pio taverniere morì a' 4 marzo 1652.

### SAGRISTIA.

# SOVRA UN DIPINTO IN TELA RAPPRESENTANTE L'ECCE HOMO.

Inscrizione 145.

aspice mortalis sifuit un
qua pasio talis 27
su? pius ille iesus p q? for
amia lesus
lancea crux clavi 9 spinis
quas toleravi
ostendunt qua vi inpior
crimia savi
pro modi vita su? crucifi
xs ita

#### Versione.

« Guarda, o mortale, se mai v'ebbe martiro uguale:
Io son quel pio Gesù che con quattro ferite straziato fu
Lancia, croce, chiodi, spine che tollerai nel mio fine
Mostran quanta mia forza il delitto degli empii ammorza.
Perche il mondo torni vivo resto in croce di vita io privo ».

E dallo stile e dalla forma delle lettere di questa scorretta epigrafe, e dallo stesso carattere della pittura sembra che questa appartenga alla seconda metà del secolo XV. La pittura di nessun valore, vuol essere creduta di scuola italiana. I versi corrispondono

- 178
  ad altri da me letti in una cronaca appunto del secolo XV esistente
  in Milano in una privata biblioteca: sono i seguenti:
  - « Lancea crux claui, mors uulnera que tolleraui « Ostendunt qua ui miseros a crimine laui
  - « Qui non peccaui Mortis tormenta probaui ».

#### IV.

### CHIOSTRI.

## Inscrizione 146.

Versione.

mccccxx. ex elemosinis ob latis ob devotionem incliti martyris beati petri per se renissimu principem philip pum ma vicecomite ducem mediolani tertium istud I-claustrum fuit edificatum maiorq; pars huius con ventus reparata quamob rem laus in eternum detur sibi et gloria. amen

« 1420. Colle elemosine offerte per devozione all'inclito martire beato Pietro dal serenissimo principe Filippomaria Visconte duca di Milano terzo, questo primo chiostro venue eretto e la maggior parte di questo convento riparata, per cui gli si dia lode in eterno e gloria. Amen ».

Leggesi questa memoria sul muro del primo chiostro accanto la porta d'ingresso principale. È scolpita su bianca pietra in carattere semigotico, e sopra vi sta lo stemma del Visconti colla biscia e l'aquila. — La riportano anche l'Allegranza, De Sepulcris, pag. 75 e 76, e il Lattuada (Tom. III, pag. 233, Descrizione di Milano),

entrambi peraltro inesattamente. L'Allegranza dopo la parola istud immagina una cifra che non esiste sulla pietra, mentre in essa si rileva la sigla I, ch'io interpreto per primum; sia poi che tale aggiunto di primo dato al chiostro voglia riferisi o all'essere esso materialmente quello dei chiostri del convento che precede l'altro, o all'essere forse il cenobio di sant'Eustorgio stato prima d'altri in questa città abitato dai domenicani allorchè vi furono introdotti, come dissi a pag. xiv, da Enrico Settala. L'epigrafe ricorda l'edificazione del chiostro eseguita per cura di Filippo-Maria Visconte nel 1420. Ma ridotto esso quasi a rovina nell'anno 1600, fa ristorato nel modo che ora si vede dall'architetto milanese Girorolamo Sitone, in memoria di che leggevasi fino agli ultimi tempi in un angolo del chiostro la seguente epigrafe dettata dal più volte nominato P. Allegranza e riportata nella sua opera, De Sepulcris, pag. 168.

## Inscrizione 146.

## porticum

a . philippo . maria . vicecomite
extructum · a . mccccxx
familia . ordinis . praedicatorum
in . hanc . ampliorem . formam
refecit . a . mdc
altero . item . perystylio
ceterisque . adiectis . aedificiis .

#### Versione.

« Il portico da Filippo-Maria Visconte cretto nell'anno 1420 venne dalla famiglia dell'ordine dei predicatori ristorato in questa più ampia forma nell'anno 1600, coll'aggiunta d'un altro peristilio ancora e di tutti gli altri edificii ».

INSCRIZIONE 148 AL LATO DELLA PORTA DEL CAPITOLO.

MELCHIONI CRIBELLO
EPISCOPO TAGASTEN
PRAEDICATORIJ ORD . THEOL .
HAERESEOS APVD INSVBRES
INQVISITORI
ARCHIEPISCOPI MEDIOL .
SVFFRAGANEO .
HOMINI LITERIS . MORIBQ .
EXCVLTO
QVI VIXIT ANNOS LXXV
EVSTORGIANI FRATRES PARENT .
OPT . MER . POSVER .
NON . OCTOB . MDLXI

#### Versione.

"A Melchiorre Cribelli, vescovo di Tagaste, teologo dell'ordine dei predicatori, inquisitore dell'eresia presso gl'insubri, suffraganeo dell'arcivescovo di Milano, uomo commendato per lettere e per costumi, che visse anni settantacinque, i frati eustorgiani al padre ottimo meritissimo posero nel giorno 7 ottobre 1561 ».

Melchiorre Crivelli milanese, uomo, come dicono le inscrizioni, di grande pietà e dottrina, fu per molti anni inquisitore nel convento di sant'Eustorgio, vescovo titolare di Tagaste nel 1540, poi suffraganeo dell'arcivescovo Ippolito II d'Este, il quale, confidando nella prudenza e probità di Melchiorre, diegli nel 1544 ampia facoltà, nella di lui assenza, in questa sua diocesi. Il Moriggia (Hist. di Milano, lib. 3, cap. 16) annovera tra'famosi theologi, Melchiorre et Bernardino Crivelli, e ricorda che il primo mise la prima pietra nel fondamento della chiesa di san Vittore al corpo l'anno 1560. (Vedi anche Nobiltà di Milano, pag. 174). Melchiorre, benchè vescovo e suffraganeo, non volle mai partirsi da questo convento e dalla sua cella. Era uno degli spirituali direttori della famosa Lodovica Torelli contessa di Guastalla, ed aveva a suo confidente e cappellano il frate Agostino Mancassola alunno di questo cenobio, e da me già nominato a pag. 183.

Crivelli consecrò nell'anno 1561 a' 13 di aprile l'altar maggiore

di sant'Eustorgio, riconoscendo in quell'occasione i corpi dei santi Eustorgio e Magno che riposano tuttora sotto l'altar medesimo; e morì poi, come dicono le inscrizioni, in questo convento di sant'Eustorgio nell'anno 1560. Era figlio del nobile Michele, cavaliere di sant'Jago. Lasciò in testamento alcuni danari a perpetuo provvedimento dei novizii di questo chiostro, coll'obbligo ai medesimi di recitare l'ufficio de' morti sovra la di lui sepoltura in ciascheduna domenica.

INSCRIZIONE 149. ALL'ALTRO LATO DELLA PORTA
DEL CAPITOLO.

SEBASTIANO CATTANEO
EPISCOPO CHIEMENSI
PRÆDICATORIJ ORDINIS THEOLOGO
ARCHIEPISCOPI SALISBVRGENSIS
VICARIO GENERALI
ET SVFFRAGANEO
HOMINI LITTERIS MORIBVSQVE
EXCVLTO
VT EIVS TESTANTVR OPERA
QVI VIXIT ANNOS LXIV
EVSTORGIANI FRATRES PARENTI
OPT MER POSYERE
KAL MAIJ M . DC . VIIII

#### Versione.

« A Sebastiano Cattaneo, vescovo di Chiems, teologo dell'ordine dei predicatori, vicario generale e suffraganeo dell'arcivescovo di Salisburgo, uomo ornato di lettere e costumi, come attestano le di lui opere, il quale visse anni sessantaquattro, i frati eustorgiani al padre ottimo meritissimo posero nel primo giorno di maggio dell'anno 1609 ».

Sebastiano Cattaneo nacque in Milano nel 1528. Fu religioso domenicano ed alunno del cenobio di sant'Eustorgio; sostenne varii ufficii nella milanese provincia ed ebbe fama di valente orator sacro. Conosceva assai bene la lingua ebraica. Fu spedito nell'Ungheria a presiedere quella provincia, e di là fu chiamato dal principe arcivescovo di Salisburgo Volfgango Teodorico, ed alla fine dell'anno 1589 od al principio del seguente nominato teologo arcivescovile e consigliere, e fatto poi creare vescovo Chiemense e

suffraganeo alla chiesa di Salisburgo. Intorno allo stesso tempo il Cattaneo nel concilio dell'ordine domenicano veniva confermato provinciale d'Ungheria. Egli dopo aver religiosamente per varii anni amministrate le diocesi di Chiems e di Salisburgo, al principio del secolo XVII fu trasferito da Clemente VIII alla chiesa vigevanese quale coadjutore con diritto di futura successione al vescovo Marsilio Landriano, al quale però non successe per essergli premorto a' 27 di aprile 1609. Il suo cadavere fu trasportato a Milano in sant'Eustorgio ed ivi sepolto nel chiostro presso l'inscrizione che illustro.

È autore delle opere seguenti:

a) Enchiridion eorum quae in controversiam vocantur omnibus verae pietatis cultoribus perutile ac necessarium auctore doctore Sebastiano Cattaneo etc. — Ingolstadii, a. 1589, in 8. Dedicata a Volfgango Teodorico vescovo di Salisburgo.

b) Explicatio in cathechismum romanum ex decreto concilii tridentini et Pii V jussu editum auctore Sebastiano Cattaneo etc. — Ingolstadii, 1590, in 8. — Dedicata a F. Girolamo Bernerio domenicano, cardinale di s. Ch. — L'Echard la chiama opus prae-

clarum.

c) Summula casuum conscientiae. — Se ne conoscono quattro edizioni. La prima, di Trento nel 1592. in 8, con dedica al cardinale Michele Bonelli dei domenicani. — La seconda, pure di Trento nel 1600 col titolo: Summula reverendissimi d. Sebastiani Cattanei episcopi ecclesiae Chiemensis casus conscientiae singulari brevitate atque facilitate complectens, nuper ab eodem passim aucta, — e questa venne riprodotta pure in Trento e in 8, l'anno 1603. — Una quarta nel 1609, in 8, su eseguita in Brescia, e intitolata dall'autore a Carlo Madruccio vescovo e principe di Trento.

d) Tractactus de censuris — Dicesi stampata nel 1588 per la prima volta, e di nuovo in Padova nel 1589 in 8, cum appendice

de usuriis et cambiis.

e) Tractatus de examine ordinandorum, ossia Censura promovendorum ad ordines, beneficia, sive ad officia ecclesiastica per quaestiones et responsiones breviter digestas. — Graewi, 1589.

 episcopus Chiemensis quievit in Dno. anno M. D. CX. Mediolani in conventu sancti Eustorgii. Orate pro co.

Nel così detto luogo del capitolo ora destinato ad uso di scuderia per la soldatesca, era nel mezzo del pavimento anche il sepolero dei sacerdoti domenicani posto nel secolo XVI dal padre sagrestano Agostino Mancassola, nonchè quello delle consorelle del terz'ordine di s. Domenico. Quest'ultimo portava l'epigrafe:

INSCRIZIONE 150.

Versione.

sep.

« Sepolero delle sorelle del terz'ordine ».

sororum

t . o .

INSCRIZIONE 151 - GIA PRESSO LA PORTA DEL CHIOSTRO.

ob divi onvfrii devotionem petrvs martyr de viglevanis secvndvm hoc abitacvlvm sibi elegit et posteris donec tertivm an . mdcxxvv . die xx . novembris

#### Versione.

« Per divozione a sant' Onofrio, Pietromartire de' Vigevani elesse a se ed ai posteri questo secondo abitacolo sinche ne venga il terzo — l'anno 1624 a' 20 di novembre ».

Inscrizione 152 - GIA' PRESSO LA PRECEDENTE.

### $B \cdot M$ .

familiae . svae . cineribvs
svorvmq . haeredvm . cariss
hanc . svbterraneam
io . bapt . castillionaevs
vivens . dicavit . tvmbam
an . mdlxxxvvv . kal . x . octobr .

#### Versione.

« Alle ceneri della propria famiglia benemerita e de' propri eredi carissimi, Giambattista Castiglione vivente dedicò questa tomba nell'anno 1588, a' 22 di settembre ».

INSCRIZIONE 153 - GIA' PRESSO LA PRECEDENTE.

hic iacet honorabilis vir dns bellolvs de medicis qvi obiit die lunae primo mensis ivnii anni cvrrentis mileximo trecentesimo qvarto cvivs anima requiescat in pace et oretur pro eo.

#### Versione.

« Qui giace l'onorevole personaggio d. Bellolo de' Medici, che morì nel giorno di lunedi primo del mese di giugno dell'anno corrente 1304, la cui anima riposi in pace, e si preghi per lui ».

Ho questa epigrafe, oggi come le tre precedenti perita, da un manoscritto di *Francesco Ciceri* esistente presso di me. La pietra avea scolpita anche l'arme del *Medici* consistente in un castello entro uno scudo bipartito. I caratteri erano gotici.

L'archivio notarile di Milano conserva il testamento d'un figlio di questo Bellolo o Bello de' Medici per nome Beltramolo: porta la data del 26 maggio 1405 e su rogato dal notajo Ambrosino de' Suganappi. Contiene le'seguenti disposizioni che per la singolarità

di alcane di esse meritano essere ricordate:

All'arcivescovo di Milano per mali acquisti incerti lire 25 de' terzubli: alla fabbrica della chiesa maggiore di santa Maria di Milano lire 15 imperiali. — A Giovannolo de' Medici del su Incontrolo consanguineo germano del testatore lire 32 imperiali. - Alla moglie Guglielmina l'usufrutto generale dell'eredità, purchè ella non passi ad altre nozze, e qualora vi fosse passata, debbasi restituirle la dote di fiorini d'oro centoventicinque e darle tutte le gioje e i drappi, i tessuti, le perle, gli anelli e le vesti ch'ella aveva ad uso ed ornamento all'epoca della morte del testatore. - Ordina d'essere sepolto nella chiesa del santo Salvatore in Casorezzo, alla quale lascia due messe in cadauna settimana in perpetuo; — Instituisce erede il proprio figlio naturale, ma legittimato, di nome Alessandro, e pel caso che questi morisse senza discendenti, gli sostituisce la fabbrica della chiesa maggiore di Milano coll'obbligo a questa di far celebrare in ogni settimana un'altra messa nella chiesa suddetta di Casorezzo.

## Inscrizione 154. 155.

lanfrances septara consel mediolani et comes creates a federico . . . . imperatore . obiit 1197.

albertus septara consul mediolani et henrici . . . . imp. ivdex et nuntius . obiit 1196 .

#### Versione.

« Lanfranco Setara console di Milano, e conte creato da Federigo . . . . imperatore. Morì nel 1196 ».

« Alberto Setara console di Milano e giudice, e messo di Enrico . . . . imperatore. Morì nel 1197 ».

A Puccinelli ed Allegranza scrittori, come più volte ho avvertito, di poca esattezza devesi la conservazione di queste due memorie. Se non che l'uno sbaglia nell'accennare Federigo siccome il primo anzichè il secondo, ed Enrico siccome il quinto anzichè il sesto.

Dei due consoli ivi nominati fa cenno il Giulini (Memorie di Milano, ecc.) — Lanfranco è ricordato in una sentenza consolare dell'11 marzo 1192 nell'archivio di sant'Ambrogio. S' è vera l'epoca della di lui morte segnata nell'epigrafe siccome all'anno 1196, non può riferirsi a questo Lanfranco l'altra sentenza in data dell'ultimo giorno del 1210 citata dal Giulini stesso a pag. 231 del vol. VII, siccome esistente nell'archivio di Monza. — Alberto l'altro console, siccome tale è ricordato dal Calco all'anno 1197, e dal Giulini, op. cit., VII, 135.

La famiglia è in Milano antica ed illustre. Senza perdersi con chi volle derivarla da gente romana, greca ed armena, potrà vedersi il Giulini, il quale ricorda che fino ai tempi d'Innocenzo III essa era in grande considerazione (VII, 153), e cita le prove dell'antica nobiltà della stessa prodotte da Carlo-Andrea Settala allorchè nell'anno 1633 fu aggregato al collegio dei conti e cavalieri di Milano.

## INTERNO DEL MONASTERO.

ISSCRIZIONE 156 — GIA ESISTENTE NEL LATACRO
DELLE FESTI.

hic . iacet . dus . magister . anbertus . de . la . critentis . utriusque . medicine . pitus . q . obiit . anno . dui . m ceclx:

#### Versione.

« Qui giace il domino maestro Amberto De la E-itantir perito nell'una e nell'altra medicina; il quale mori nell'anno del Signore 1361 ».

Questa epigrafe è nell'opera De Sepulcris, a pag. 86. Dovea leggersi nel giro di una grande pietra nella quale era scolpita una figura attorniata da tralci di vite.

Quale famiglia possa corrispondere a quella espressa latinamente de la Eviteatis mi è del tutto ignoto. Io la crederei non italiana, e probabilmente francese. V'è bensì in Napoli una famiglia delle Vigne, forse procedente dal celebre Pier delle Vigne cancelliere di Pederigo II, ma nelle inscrizioni è detta de Vineis. Alcune famiglia della Vida o della Vite debbono esistere negli stati Veneti e nella Romagna, ma appartengono alla casta ebrea. Anche qualche famiglia dei Vitali o Vidali trovasi in Italia, indicate per de Vitalibus, Vitalis, ecc. V'ebbe anche in Cremona una famiglia Vida, di cui usci il celebre vescovo d'Alba Marco Girolamo che fiori nel secolo XVI. — In Milano i Vitali avevano tomba in s. Francesco grande, chiesa ora distrutta; le cui epigrafi per altro da me si conservano.

## INSCRIZIONE 157.

in hoc temelo ia . . .
. . . de lanfranchis de civitate pisare oli potis . . . .

.... un die xx1 apls cvi ania reqviescat im pace ame

#### Versione.

« In questa tomba giace . . . . de' Lanfranchi della città di Pisa , già podestà . . . . . . 3 il giorno ventuno aprile, la cui anima riposì in pace. Così sia ».

L'Allegranza ha questa memoria così mutilata nel suo volume De Sepulcris, ch. 88, e dice ch'era scolpita in giro d'una grande lapide rotta in due parti, su cui stava in rilievo l'effigie del defunto con abito talare soppannato di pelli, berretto, spada, e colla bilancia simbolo della giustizia. Ai lati del capo gli stemmi della famiglia dei Lanfranchi. Egli, non avendo rilevato sul sasso il nome dell'estinto, non seppe cui attribuire il sepolero, e nomò un Albizo de' Lanfranchi legato nel 1355 de' Pisani all'imperatore, e un Antonio de Lanfranchi intervenuto nel 1402 alle pompe funebri del duca Giangaleazzo in Milano; ma non arrischiò conghietture sui medesimi, perchè nè l'uno nè l'altro trovava che avessero esercitato l'afficio di podestà. Quanto a me non esito punto ad attribuire questa memoria a Vanni o Giovanni de Lanfranchi di Pisa, eletto Podestà di Milano a' 24 ottobre 1322 dopo Lanfranco de' Cavallazzi, persuadendomene anche lo stile della epigrafe. - Disgrazia che nessuno ce l'abbia conservata più compiutamente che l'Aliegranza, e non si possa così nemmeno far induzione dell'epoca in cui morì il Lanfranchi, non essendoci rimasto della data dell'anno che il numero III.

Il Lanfranchi non sedette come podestà che pochi giorni, perduta avendo la sua dignità a' 15 novembre del 1321, in cui da Giovanni della Torre signore di Castiglione Borgognone che governava le cose dei milanesi fu rimosso, e gli fu dato a successore. Ravizza Ruscone da Como.

La lapida, ch'era nell'interno del convento, ora più non esiste: secondo me dovrebbe supporsi così: IN HOC TVMVLO IAcet dominus johannes DE LANFRANCHIS DE CIVITATE PISARV OLI POTIS mediolani qui obiit anno mccc..... III. DIE XXI APLS CVI<sup>3</sup> ANIA REQESCAT IM PACE AME.

MCCCXVII. Obyt Dnus Aucardus de Nibia iuris peritus die uu octobris Ob direptione ampliss. contus s. Petri Martiris huc translatu est p. d. Gaspare de Nibia anno Dni M.D.L. IIII, qui originem duxit ab illo qui supra

## Versione.

« 1317. Morì domino Aicardo di Nibbia giurisperito, nel giorno quattro di ottobre.

Per la devastazione dell'ampiissimo convento di s. Pietro martire su nell'anno del Signore 1554 qui trasportato da domino Gaspare di Nibbia, il quale trasse origine da quello di cui sopra ».

Da un antico foglio che rinvenni nei miseri avanzi dell'archivio eustorgiano ricavai questa epigrafe che doveva esistere in questo convento, non so per altro in quale sito preciso. — Ricorda un Aicardo Nibbia sepolto già nel 1317 nel convento di s. Pietro martire in Novara, e alla distruzione di questo, trasportato a Milano in sant'Eustorgio nell'anno 1554. — Ora più nulla esiste.

La casata de' Nibbia è tra le più illustri ed antiche di Novara, ma dei due suoi rampolli in questa memoria rammentati non trovo alcun cenno. Un Aicardino Nibbia, anteriorel di oltre un secolo all'Aicardo dell'epigrafe, è nel Museo Novarese del Cotta: su creato cavaliere di Malta nell'anno 1445. Lo stesso Cotta poi e il cavaliere Carlo Morbio (Storia di Novara) fanno menzione di Martino-Paolo Nibbia antichissimo commentatore di Dante, autore della famosa edizione Nidobeatina, venuta a luce in Milano nell'anno 1478. Un Filippo Nibbia nell'anno 1473 su canonico della basilica ambrosiana.

AD UN POZZO CH' BRA NEL PICCOLO REFETTORIO.

Inscrizione 159.

fons
divi petri martiris
eivsdem benedictione signatvs
cvivs meritis
pellvntvr febres
variiqve langvores
cvrantvr

#### Versione.

« Ponte di s. Pietro martire munito della di lui benedizione; pei cui meriti si cacciano le febbri e parecchi morbi si curano ».

Era questa memoria, ch'io lessi ne' manoscritti dei frati di sant'Enstorgio, scolpita in bianco marmo presso un'antica immagine di s. Pietro martire colle sigle B. P. — Ricordava il pozzo ch'era stato benedetto da s. Pietro medesimo, e a cui per lungo tempo fu grande concorso d'infermi che cercavano nella bibita di quest'acqua la sanità. — Qui presso sorgeva anticamente, giusta la comune opinione, lo spedale dei Pellegrini informi, detto di s. Barnaba, eretto, secondo il Bugati (Storia manoscritta, ecc.), nell'anno 1068, ristorato dopo l'assedio del Barbarossa, e dato poi nel secolo XIII ai dodici primi frati spediti da s. Domenico a Milano, come si è già detto a pag. xiv.

IN UN CORRITOJO AL PRIMO PIANO, RIMPETTO UNA RINGHIERA.

Inscrizione 160 in un ritratto dipinto a olio.

F. THOMAS OBUT

LVCCIONI MDCCX

#### - Versione.

« Fr. Tommaso Luccioni morì nel 1710 ».

Nulla trovo a notare intorno questo frate. La famiglia Luccioni trae origine da Abbiateguazzone, villaggio a poca distanza da Varese.

# CAMPANE E CAMPANILE

# Inscrizione 161.

« Ad verbum vitae cum dan dan dico venite ».

### Versione.

« Quando dico dan dan venite alla parola della vita ».

Il Valle nella più volte citata Cronaca manoscritta riporta a pag. 87 questa epigrafe siccome esistente sovra la campana che prima ancora del 1424 serviva a chiamare il popolo alla predica. Essa ora non è più.

Inscrizione 162 — Sulla Prima delle campane oggi esistenti.

a) Nel giro superiore = AD HONOREM ET GLORIAM BEATAE
MARIAE ET S. DOMINICI DE SVRIANO
FRATER STEPHANVS CONVERSVS F. F.
MDCXLIX:

cioè: « Ad onore e gloria della beata Maria e di s. Domenico di Soriano, frate Stefano converso fece fare nel 1649 ».

b) Nell'inferiore: da una parte = ATV V PP · CAROLI

LATV · pp · CAROLI

VV LPII · S · I · M

cioè: « Sotto il provincialato del p. Carlo Volpi maestro di sacra teologia ».

Dall'altra = DESIDERIVS BONAVILLYS FVDIT.

MDCXLIX:

cioè: « Desiderio Bonavilla fuse nell'anno 1649 ».

Frate Stefano era di cognome Pesnago, come apprendo da una

memoria manoscritta di certo frate Pellegro. Il buon converso con danari suoi proprii nella somma di lire 6000 fece gittare questa campana e rifare la seguente a' tempi del priore Tommaso Ortigherio. S. Domenico in questa epigrafe è soprannominato di Soriano in allusione all'insigne convento dei domenicani in Soriano nella Calabria, diocesi di Mileto, dedicato appunto a s. Domenico, del quale convento, fondato nel 1510, esiste la Storia scritta nel 1564 dal fr. Antonino Lembo e pubblicata pure in Soriano.

Inscrizione 163 - Sulla seconda campana.

a) Nel giro superiore = DOMIORYM VICECOMITYM 1524.

RENOVATA A F. STEPHANO CONVERSO SVB P.P. F. THOME VRTICÆ:

cioè: « Dei signori Visconti. 1524. — Rinnovata da fr. Stefano converso sotto il priorato del p. f. Tommaso Ortigherio ».

b) Sotto: da un lato = CONTRA DEMONVM TENTATIONES:

da un altro = RENOVATA SVB PRIORATV A . RR .

M . F . CAROLI DOM. SPRESETII

MDCLXXXVII:

cioè: « Rinnovata sotto il priorato del molto reverendo maestro frate Carlodomenico Spresezio. 1687 ».

È a notare un errore corso probabilmente in quest'epigrafe. — La campana di cui trattasi, e che il converso fr. Stefano Pesnago fece rinnovare, era stata fatta costruire non già nel 1524 come dice l'inscrizione, ma nel 1424, dal duca Filippo-Maria Visconte, come vidi ricordato nelle memorie del convento.

Inscrizione 164 - Sulla terza campana.

AD VERBYM VITAE RESTAVRATA ANNO MDCVII:

cioè: « Ristorata all'oggetto della predica, nell'anno 1607 ».

a) Nel giro superiore = AB HOSTE MALIGNO FIDELES SEMPER
DEFENDITE. MDLXXI:

cioè: Dal nemico maligno difendete sempre i fedeli ».

b) Sotto = FRA CLAVDIO CONVERSO.

Leggo a questo proposito nel breve manoscritto del Bugati intitolato: Istoria del convento di sant'Eustorgio, a pag. 36, che se fra Claudio nostro converso della valle d'Agosta Pretoria, nel-se l'anno 1572 per divozione al Rosario et a s. Pietro martire fece se fare la quarta campana affin che morendo alcuno di esse scuole con quella si toccasse all'avemaria e si dicesse per l'anima del morto ».

Questo fr. Claudio, secondo che rilevasi da un istromento di Prospero Frotta in data del 14 aprile 1575, con aver insegnato al marito di certa Lucia Tolentini, creditrice di lire cinquecento-cinquauta dal convento, il segreto di far perfetto aceto, estinse il debito.

# Inscrizione 166 - Sulla quinta campana.

a) Nel giro superiore == FIRMATE ET SPERATE PACIS FAECI AVSPICIO A FVLGVRE ET TEMPESTATE. MDCCLIII:

cioè: Feci coll'auspicio della pace fermata e sperata, a difesa della folgore e della tempesta. 1753 m.

b) Sotto

# FECE BARTOLOMMEO BOZZO

Questa epigrase è così scorrettamente composta e scritta come io la riporto. Non so indicare la persona che nell'anno 1753 sece gittare la campana, e a cui allude la parola FAECI, cioè seci.

La magnifica torre su cui stanno le accennate campane s'incocominciò, secondo la Cronaca di Galvano Fiamma, nell'anno 1297,
e si terminò nel 1309, non già nel 1306, come scrisse il Giulini
indotto a ciò in errore dall'Allegranza che inesattamente gli comunicò il testo del Fiamma. Questa torre, di solidissima costra-

193

zione, resistette prodigiosamenté ad ingiurie d'uomini e di tempo; fu guasta nel 1526 dall'artiglieria francese; lo fu ancora nel 1574 e posteriormente: se non che venne ogni volta opportunamente ristorata, in guisa che offre tuttora una durevole solidità.

Se crediamo al Fiamma (op. cit.), su questo campanile su posto nell'anno 1309 (il Giulini per errore scrisse 1306, come ho avvertito a pag. 192) un oriuolo di serro (orologium serreum). Quale poi questo sosse egli non descrisse nè saprebbesi immaginare. Abbiamo poi nel Bugati (Istoria manoscritta, pag. 21) che tale orologio su ristorato nel 1333 e nel 1555 indi rinnovato nel 1572 da quel benemerito strate Claudio, di cui l'inscrizione al num. 165. Sembra adunque che l'orologio di sant'Eustorgio precedesse quello che Azzone Visconte se porre sul campanile di s. Gottardo al Palazzo; laonde lo stesso Giulini (loc. cit.) dubita ragionevolmente se alcuna città possa vantare di avere avuto sulle sue torri più antichi orologi.

# ATTO

D I

# ELEZIONE E COSTITUZIONE

di due sovrastanti od amministratori temporali della comunità di sant'Eustorgio, fatta nel 1313, da cui appariscono i nomi della maggior parte de frati che a quell'epoca ivi trovavansi.

+ In nomine Domini. -- Anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo tertiodecimo die lunae duodecimo mensis sebruarii. - Indictione undecima. Convocato et congregato capitulo fratrum domus praedicatorum Mediolani ad sonum campanae de mandato religiosi viri domini fratris Gregorii de Carchano prioris conventus ipsorum fratrum more solito et solempniter pro boc negotio spetialiter peragendo. In quo quidem capitulo seu conventu aderant et sunt, praedictus Dominus frater Grigorius prior. Frater Ugolinus de Aliate subprior. Frater Dominicus de Papia. Frater Stefanus Cremonensis. Frater Rainerius de Pirovano. Frater Rolandus Papiensis. Frater Jacobos de Albajrate. Frater Goifredus de Becharia. Frater Petrus Marcellinus. Frater Gabrius Soliacus. Frater Conradus Cumanus. Frater Otto de Porta Cumana. Frater Jonas. Frater Benzius. Frater Lantelmus. Frater Andreas Cassina. Frater Albritius Corbella. Frater . . . . . Frater Mainfredus de Modicia. Frater Guidotus de Duguano. Frater Domenicus Cremonensis. Frater Erasimus Miracapud. Frater Honorius. Frater Petrus de Palla, Frater Uggerius de Lixono. Frater Guillelmus de Gorena. Frater Galvagnus de Flama. Frater Filippinus Pergamensis. Frater Simon Pergamensis. Frater Lanfranchinus Laudensis. Frater Guillelmus Laudensis. Frater Lanfranchinus Brixiensis. Frater Bertolomeus de Ceva. Frater Matheus Cheriensis. Frater Joannes Pinariensis. Frater Tomaxinus de Tripolis. Frater Gasparinus Clotius. Frater Rogerinus Pollastra. Frater Ugo Palon . . . . Frater Tomas Placentinus. Frater Gasparrus de Massenago. Frater Petrus Cassina. Frater Jacobus de Marliano. Frater Rainerius Terdonensis. Frater Jacobus de Carmis. Frater Paulus de Salla. Frater Ruggerius de Gisulfis. Frater Galvaneus de Vico-Mercato. Frater Beltramus de Molteno. Frater Guillelmus de Alexandria. Frater Prevostus de Bernadigio. Frater Stephanardus de Vico-Mercato. Frater Anicetus de Frassanedo. Frater Ubertus de Armenulso. Frater Ardericus de Vailate. Frater Filippinus de Glussiano. Frater Paganus Laudensis. Frater Thomasinus Brixiensis. Frater Joachinus de Mella. Frater Mattheus Gallazius. Frater Anselmus Alexandrinus. Frater Antoniolus Brixiensis. Frater Filippus Laudensis. Frater Petrus Laudensis. Frater Nicolinus de Roma. Frater Simon de Calgo. Frater Beltramus Trechus. Frater Ferrarinus Alexandrinus. Frater Ricardinus Cre-

# ATTO

D I

# ELEZIONE E COSTITUZIONE

di due sovrastanti od amministratori temporali della comunità di sant' Eustorgio, fatta nel 1313, da cui appariscono i nomi della maggior parte de' frati che a quell'epoca ivi trovavansi.

Nel nome del Signore. — Nell'anno dalla di lui nascita 1313, in giorno di lunedì, dodicesimo del mese di febbrajo, indizione undecima. Convocato e congregato il capitolo dei frati della casa de' predicatori in Milano, a suono di campana, a cenno del religioso uomo il domino frate Gregorio da Carcano priore del convento degli stessi frati, e ciò giusta l'ordinario costume e solennemente per trattare specialmente questo affare. Nel quale capitolo o adunanza erano e sono presenti, il predetto domino frate Gregorio priore, frate Ugolino di Agliate sottopriore; fr. Domenico di Pavia; fr. Stefano Cremonese; fr. Rainero da Pirovano; fr. Rolando Pavese; fr. Jacopo di Albairate; fr. Guifredo di Beccaria; fr. Pietro Marcellino; fr. Gabrio Sogliago; fr. Corrado da Como; fr. Ollone da Porta Comasina; fr. Giona; fr. Benzio; fr. Lantelmo; fr. Andrea Cassina; fr. Albrizio Corbella; fr. .... fr. Mainfredo da Monsa; fr. Guidotto di Dugnano; fr. Domenico Cremonese; fr. Erasmo Miracapo; fr. Onorio; fr. Pietro di Palla; fr. Uggero di Lissone; fr. Guglielmo da Gorena; fr. Galvano Fiamma; fr. Filippino da Bergamo; fr. Simeone da Bergamo; fr. Lanfranchino da Lodi; fr. Guglielmo da Lodi; fr. Lanfranchino di Brescia; fr. Bartolomeo di Ceva; fr. Matteo . . . . . fr. Giovanni di Pinerolo; fr. Tommasino di Tripoli; fr. Gasporo Chiozzi; fr. Rogerino Pollastra; fr. Ugo Palon . . ... fr. Tommaso Piacentino; fr. Gasparo di Massenago; fr. Pietro Cassina; fr. Jacopo di Marliano; fr. Rainerio di Tortona; fr. Jacopo di Carmis: fr. Paolo di Salla; fr. Ruggeri de' Ghisolfi; fr. Galvanen di Vimercate; fr. Beltramo da Molteno; fr. Guglielmo d'Alessandria; fr. Prevosto da Bernareggio; fr. Stefanardo da Vimercale; fr. Aniceto da Frassanedo; fr. Uberto di Armenolfo; fr. Arderico di Vailate; fr. Filippino di Giussano; fr. Pagano di Lodi; fr. Tommasino di Brescia; fr. Gioachimo di Mella; fr. Matteo Gallazio; fr. Anselmo d'Alessandria; fr. Antoniolo di Brescia; fr. Filippo di Lodi; fr. Pietro di Lodi; fr. Nicolino di Roma; fr. Simeone di Calgo; fr. Beltramo Trecchi; fr. Ferrarino d'Alessandria; fr. Rizzardino di Crema e fr. Silvestro. — Tutti frati della suddetta casa; i quali sono la maggiore e la più assennata parte dei sacerdoti e del capitolo, ossia del convento di quella casa, ed anche più che due parti di quel convento come dissero nello stesso capitolo. Ed ivi il predetto priore di consenso e per vo-

mensis et Frater Silvester. - Omnes fratres dictae domus qui sunt major et sanior pars sacerdotum et capituli seu conventus illius domus et etiam plus quam duae partes ipsius conventus ut dixerunt in ipso capitulo. Ibique praedictus Prior de cousensu et voluntate ipsorum fratrum et ipsi omnes fratres de consensu, auctoritate et mandato dicti prioris et cum co unanimiter et concorditer eorum nomine et nomine capituli seu conventus illius domus et illud capitulum ad quod capitulum seu conventum de jure et antiqua et approbata consuetudine pertinet electio et constitutio superstantis seu superstitis sive superstantium Ecclesiae Sancti Eustorgii Mediolani, eligerunt et eligunt, fatiunt et constituunt et ordinant fratrem Andream Cassinam et fratrem Martinum de Carchano ipsius conventus superstites, protectores, defensores, actores, gestures, administratores, nuntios et factores et quidquid melius esse possunt superstantine ipsius ecclesiae Sancti Eustorgii, et bonorum, et rerum et jurium eidem superstantiae spectantium et pertinentium quocumque jure et modo, et quemlibet corum in solidum. Ita quod occupantis non sit melior conditio, et ees fratrem Andream et Martinum utrumque eorum in solidum in locum ejus et vicem saperstitis et superstantiae ejusdem eligerunt et eliguat et substituunt et faciunt et subrogant. Ita quod possint eis et cuilibet corum liceat res et bona et jura dictae supertantiae cum suis pertinentiis desendere gubernare regere gerere et administrare et locare et investire et investitos revocare fructus ficta redditus et proventus et pensiones ejusdem superstantiae colligere petere exigere et in omnibus causis procedere et causari. Et eosdem et quemlibet corum insolidum, ita quod occupantis non sit melior conditio, certos sindicos et procuratores constituerunt et constituent et fatiunt in omnibus causis ipsius superstantiae. Praesentibus et futuris tam in agendo quam in defendendo, opponendo, respondendo, consentiendo, negando, replicando, terminos collocando, littes contestando, testes . . . . . . processus et jura producendo, sententias tam interlocutorias quam difinitivas audiendo et appellando et appellationes prosequendo et jurando, et quodlibet sacramentum praestando et fatiendo, judices et notarios eligendo et recusando, et convenendo de judicibus et locia, et impetrando et contradicendo in quacunque curia et apprehendendo et intrando possessiones et faciendo probari et contestari et capi et detineri et consignari et denunciando et cujuslibet materiei denuntiationes faciendo, solutiones recipiendo, confessiones et fines fatiendo, et pacta et transationes. Item in vendendo et ad vendendum et concedendum in vita tantum emtorum et recipientium bona et jura immobilia illus superstantiae, dum vendantur et concedantur de consilio et voluntate prioris et superioris dicti conventus vel alterius corum et ceterorum aliorum et fratribus dicti conventus qui ad hoc vocati fuerint, et in cedendo jura et actiones et in trasserendo dominium et possessionem et pretium recipiendo et obbligando omnia bona ipsius superstantiae pignori pro defensione rerum fatiendo omni tempore cum expensis dampnis et interesse, et in renuntiando et renuntiationes cujuslibet manieriei fatiendo et substituendo alium et alios sindicos et procuratores et substitutos revocando, et in omni-

tonti degli stessi frati e tutt' i frati medesimi di consenso, autorità e mandato del suddetto priore, e con esso unanimemente e concordemente a nome di loro e a nome del capitolo, o convento di quella casa e quel capitolo; al quale capitolo o convento per diritto e per antica ed approvata consueludine appartiene l'elezione e la costituzione del sovrastante o superstite o dei sovrastanti della chiesa di sant'Eustorgio in Milano, elessero ed eleggono, fanno e costituiscono ed ordinano frate Andrea Cassina e frate Martino di Carcano dello stesso convento superstiti, protettori; difensori, attori, gestori, amministratori, numii e fattori e cheeche di meglio esser possono alla soprastanza della stessa chiesa di sant' Eustorgio e dei beni e cose e diritti alla stessa soprastanza appartenenti e spettanti per qualunque diritto e modo: e ciascuno d'essi solidalmente. Cost che dell'occupante non sia migliore la condizione, ed essi frati Andrea e Martino l'uno e l'altro d'essi solidalmente in luogo di quello e invece del superstite e della soprastanza medesima elessero ed eleggono e sostituiscono e creano e surrogano. Cosicchè possano, e ad essi ed a chiunque di loro liberamente sia lecito, le cose e i beni e i diritti della detta soprastanza colle sue pertinense difendere, governare, agire e amministrare e locare e investire e gl'investiti rivocare; i frutti, i filli, i redditi e i proventi e le pensioni della stessa soprastanza raccogliere, domandare, esigere, e in tutte le cause procedere ed agire. Ed essi medesimi e qualunque di loro solidalmente, cosicche dell'occupante non sia migliore la condizione certi sindici e procuratori costituirono e costituiscono e creano in tutte le cause della stessa soprastanza. Ai presenti ed ai futuri così nell'agire come nel disendere, opporre; rispondere, consentire, negare, replicare, deputar termini, contestar liti . . . testimonii, produrre processi e giuramenti, sentenze tanto interlocutorie quanto definitive, ascoltando ed appellando, e le appellazioni proseguendo, e giurando e qualunque giuramento prestando e facendo, giudici e notaj eleggendo e ricusando e convenendo di giudici e di luoghi e impetrando e contraddicendo in qualunque curia ed apprendendo ed entrando in possessioni, e facendo provar e contestare e prendere e detenere e consegnare e dinunciando, e di qualunque materia facendo denunciazioni, accettando pagamenti, facendo confessionali e lacitazioni e patti e transazioni. Similmente nel vendere ed a vendere e concedere soltanto in vita de' compratori e riceventi i beni e i diritti immobili di quella soprastanza purchè sieno venduti e concessi per consiglio e volontà del priore e del sottopriore del suddetto convento, che sieno stati chiamati per questo; e nel cedere i diritti e le azioni, e nel trasferire il dominio e il possesso, e ricevendo il prezzo, e obbligando tuti i beni della stessa soprastanza a pegno per far la difesa delle cose in ogni tempo colle spese, coi danni e coll'interesse, e rinunciando e facendo rinuncie di qualsivoglia maniera, e sustituendo altro ed altri sindici e procuratori, e revocando i sostituti, e in tutte le cause che hanno o sono per avere con qualsivoglia persona, collegio ed università sotto qualunque giudice tanto nell'agire che nel difendersi. Ed in fare quelle fra le tutte e singole cose che nelle predette o intorno alle predette saranno utili e necessarie. Concedendo inoltre ad essi ed a chiunque di loro libera e generale amministrazione. Così che

bus causis quas habent vel habituri sunt cum qualibet persona collegio et universitate sub quolibet judice tam in agendo, quam in defendendo: Et in omnibus et singulis fatiendis quae in praedictis, vel circa praedicta fue rint utilia vel necessaria. Concedendo etiam eis et cuilibet eorum libena et generalem administrationem. Ita quod omnia facere et exequi possint quilibet eorum in solidum quemadmodum ipsi omnes et conventus facere possent si praesentes essent, et quod possint ita agere et experiri et excipere et replicare, et retentione et omni jure uti realiter et personaliter et omnibus modis, prout ipsi fratres et conventus poterant seu possent dum non vendant nec alienent de bonis et rebus immobilibus ipsius superstantise; nisi cum cousensu et voluntate ipsius prioris et subprioris et ceterorum aliorum fratrum qui petientur ut supra. Promittendo isto modo et nomine et omai tempore ratum et sirmum habituros quidquid per eos administratores et quemlibet eorum et substitutum vel substitutos factum suisset in praedictis vel circa praedicta et contra non facient nec venient aliquo tempore, salvo alio siudicatu nuper facto et in suo robore duraturo.

Actum in domo ipsorum fratrum in capitulo praelibato; interfuerunt testes rogati Dominicus de Turate filius qu: Beltrami de Turate Portse Novae, et Anselmus de Valese filius qu: Petri de Valese qui habitat cum ipsis fratribus, notus: et Petrus de Crema de Laude filius qu: Albrici de suburbio Portae Ticinensis similiter notus: omnes civitatis Mediolani.

† Ego Petrus fil. qu: Zanabelli de Carono notarius, abitans in parechia sancti Michaelis ad murum ruptum Portae Romanae civitatis Mediolani praedictis interfui et rogatus tradidi et signavi.

+ Ego Bernardus fil, Petri de Carono notarius civitatis Mediolani Portae Romanae scripsi.

Frater Bernardinus de Casate.

Fr. Lanfranchinus de Cagimarcha.

Fr. Filippus de Sesto.

Fr. Lantellus Cremonensis.

Fr. Simon Papiensis.

Fr. Bassanius de . . .

Fr. Ricardinus de Canturio.

Fr. Rainaldus de Puteolanello.

tutto fare ed eseguir possano ciascuno d'essi solidalmente come essi tutti ed il convento potrebber fare se fossero presenti: e che possano così agire e sperimentare ed eccezionar e replicare, e valersi della ritenzione e d'ogni diritto realmente e personalmente e in tutt'i modi come essi frati e il convento poteano o potessero, purchè non vendano nè alienino de' beni o cose immobili della stessa soprastanza se non col consenso e colla volontà dello stesso priore e soltopriore e degli altri frati che saranno domandati come sopra. Promettendo in questo modo e nome e per ogni tempo che avranno per rato e fermo checchè da essi amministatori e da ciascun d'essi, e dal sostituto o sostituti fosse stato fatto nelle cose predette o intorno alle cose predette e non faranno nè verranno in contrario in alcun tempo: salvo l'altro sindacato fatto di fresco, e che dovrà conservare il suo vigore.

Fatto nella casa degli stessi frati nel capitolo predetto: intervennero testimonii pregati Domenico di Turate figlio del fu Beltramo di Turate di Porta Nuova ed Anselmo di Valese figlio del fu Pietro di Valese che abita cogli stessi frati: e Pietro da Crema di Lodi figlio del fu Albrigo del sobborgo di Porta Ticinese, similmente noto: tutti della città di Milano.

† Io Pietro figlio del fu Zanebello di Caronno, notajo abitante in Parrocchia s. Michele al muro rotto di Porta Romana della città di Milano, fui a tali cose presente, e pregato, ho dettato e segnato.

† Io Bernardo figlio di Pietro di Caronno notajo della città di Milano di Porta Romana ho scritto.

Frate Bernardino di Casate.

Fr. Lanfranchino di Cagimarca.

Fr. Filippo di Sesto.

Fr. Lantello Cremonese.

Fr. Simone Pavese.

Fr. Bassanio di . . . .

Fr. Ricardino di Canturio.

Fr. Rainaldo di Possolanello.

Queste illustrazioni di una fra le più insigni ed antiche basiliche, di una fra le più insigni ed antiche città d'Italia, messe insieme nelle brevi ore d'ozio che maggiori cure mi concedevano in quattro anni di forzata campestre solitudine, e per le quali non risparmiai ne gite, ne dispendii, ne fatiche, sieno pegno delle tante care memorie che a questa città mi legano, e per l'educazione ch'io v'ebbi, e pegli anni più lieti della vita che vi passai, e per le persone che ivi mi si avvinsero coi sacri legami della benevolenza. Fra le quali è mio dovere nominare i dotti nomini Giovanni Labus, Pompeo Litta, Gaetano Melzi, i quali ne' miei studii talora mi giovarono di consigli e di lumi, e dai quali il mio cuore, per vicende pure che avvengano, non saprà mai dipartirsi. Nè lascierò quest'argomento senza pregar pace a' pii mani del giovane sacerdote Giovanni Ganna, mio infaticabile compagno nelle archeologiche ricerche, del quale l'immatura partita, quale acerba spina, mi starà sempre fitta nell'animo. Il diligente lettore prego poi che, perdonando al troppo giovane autore i difetti che in questo lavoro scoprisse, voglia almeno valutargliene a scusa l'arduo cimento di chi delle memorie d'uomini e di fatti coperti dalla caligine de' secoli osa moversi a ricerca.

# INDICE

## DELLE PERSONE E COSE PRINCIPALI

#### CONTENUTE

## IN QUESTE ILLUSTRAZIONI

Abbiate (di) Ambrogio, vesc. domenicano, xx1, 66. Acqui (da) Guglielmo, inquisitore, 113. Ala di Ponzone Maria, 25. Daniele e Filippo, 26. Albiguano (da) Robaldo, vener. domenic., xx, 76. Albuzio Gio. Pietro, medico, 77. Fabio, Francesco, e famiglia, 78. Alessaudrino, cardinale, xvII. Allegranza Gio. Batt., teologo domenicano, xxxI. Giuseppe, domenic.; suoi scritti, vii, xviii, 5, 43, 57 ed altrove; sue inesattezze, vui, 63 ed a ltrove. Ambigato Pandolfo, 75. Gaspare. V. Bugati. Ancona insigne nell'altar maggiore di sant' Eustorgio, 163. nella cappella de' Magi, 66. Andares Pietro, milite, 73. Angera (di) e Fontaneto (signori) Visconti; loro monumento, 40. Conti, 61, 62. Giovanni, 61. Uberto, Galvano, Adobino, 62. Anguissola Agnese, Caimi, 17, 170. , famiglia; sue notizie e sua origine, 167 e segg. Appone Giuseppe, domenicano, ultimo in sant Eustorgio, xvu. , famiglia, xıx. Arluni, famiglia, 89, 90.

Arrighino, vener. domenicano, xx. Azario Pietro, storico, 33.

Balestreri Antoniomaria, 59. Beltramino, 59. Veronica, 59. , famiglia, xıx. Balletti Giuseppe, domenicano, primo parroco in sant Eustorgio, xviii. Balsamo Pietro, detto Carino, assassino, 99, 100. Bardanigi, famiglia, x1x. Beccaria Ippolitomaria, generale domenicano, xvii. Bellone Luigi, 123.
Benedetto XI, papa, xx, 157 e seg. Bescapè Augiolo, vener. domenic., xx.

, famiglia, xix. Besozzi Agnese Visconti, 39. Ercole, 164. Girolamo, 165. , famiglia, xıx. Biumi Maurizio e Carlantonio, 137. Bocasino Nicolò. V. Benedetto XI. Bocca grossa. V. Perego Francesco. Bonacina Francesco, priore domenicano, 103. Bonanomi Giuseppe, parroco in sant' Eustorgio, xviii, 134. Bonavilla Desiderio, fonditore di campane, 190. Borri Bonacosa, moglie di Matteo Visconte, 34. Branca, domenicano, 117. Caterina, 124. Maria, 124. Squarcino; sua tomba, x, xix. , famiglia, xix, 124.

Borromeo Carlo (s.); accuse dategli,

73.

Borromeo Federigo, arcivesc.; predica sulla piazza di sant'Enstorgio, 3.

Bozzo Bartolomeo, fonditore di campane, 192.

Brivio, famiglia, XII; sua cappella, 4; monumento di Giacomo Stefano descritto, 5; notizie altre intorno la stessa, 4, 5, 6. Laura Cajmi, 22.

Bugati Gaspare, domenicano; sua cromaca, 1x, 130, 189, 193 ed altrove; sua vita, xx1, 74 e seg.; lapidi da lui poste, 83, 128.

Bussero (da) Guifredo, parroco di Rodello, oggi Rovello; suo libro, v11, 64, 101 ed altrove.

Cajmi, famiglia, 17 e seg. al 25. Protaso; suo monumento e sue gesta, 20, 21, 26.

Bernardino (besto), fondatore del santuario di Varallo, 18. Lucrezia Crassi, 24; sua pudi-

cizia, 25. Ignazio, ultimo della famiglia, 25.

Caluschi (de'), famiglia, 71. Camisana Ignazio, epigrafista, 134,

Capitelli antichi in sant' Eustorgio, viii, 150.

Caramazza Gio. Paolo, 57. Carcano Ambrogio, 156.

Archeleo, medico, 155 e seg. (da) Gregorio, priore domenica-

no, 195. famiglia, xıx.

Carta Bartol., domenicano, vescovo,

Casati (de'), famiglia, xix, 147. Castiglione Gio. Batt., 183. Cattaneo Caterina e Benedetto, 175.

Girolamo, 175.

Sebastiano, domenicano, vescovo, xx1, 181 e seg.

Ciceri Francesco, letterato, 80, 184 Visconti Maria Ala di Fonzone, 25, 26.

Cislago (da) Francesco Silva, 69. Dionigio, inquisitore, 70.

Claudio, converso domenicano, 192 193. Codebò, samiglia, 79, 80.

Codebò Lodovico, teologo domenic. xx1, 80, 149, 157.

Confalonieri Matteo, 44

Stefano, autore della congiura contro s. Pietro martire, 99, 100; suoi processi e condanne, 100, 110 e seg.

Venzio, figlio del suddetto, 115, 117

Corvi (de'), famiglia, xıx.

matrona, guarita da sant'Eugenio, 132.

Crisolora Emanuele, 82 e seg. Giovanni, 85.

Teodorina, 82 e seg

, famiglia; sua cappella, 174 Cristo della lampana e della febbre, 134.

Crivelli Bernardino, 180.

Girolamo, 44, 189

Giuseppe, 137. Luchino, 139.

Melchiorre, vescovo, x1x, 180.

Pietro Francesco; condaunato a morte, 140.

Scipione, 138, 150. Croce Isabella e Gio. Luca, 57.

Crocefisso antico nella cappella di sant'Eugenio, 135 e seg.

mitrato, 164. Crocesignati di s. Pietro martire, confraternita, 99, 106; sua supplica per portare armi, 107; sua fice, 108.

Crombach Cesare, storico, 65.

Crotti (de'), famiglia, xxx; suo sepolcro, ivi e 27, 28.

Graziadio, inquisitore, 27.

Conti di Robbio, 26, 27. Cuma (da) Tommaso, inquisitore, 110.

Domenicani, frati; loro introduzione in Milano, xiii, xiv, 189, loro supplica a Francesco II Sform che voleva cecciarli da' suoi suti, xv; ampliano il chiostro, 179i statua da essi posta a pepa Benedetto x1, 157; loro memone ni vescovi Crivelli e Cattaneo, 180, 181; nomi della maggior parte di quelli che nel 1313 erano in sant' Eustorgio, 195.

Domenico (s.), spedisce a Milano i suoi frati, xiv; sua effigie in Venezia a s. Marco; profezia ed inscrizione analoga, 16; suo convento in Soriano, 191.

socio di s. Pietro martire, 99,

Doria Valentina Visconti, 99, 101. Drago antico in sant'Eustorgio, 150.

Ecce Homo, dipinto ed inscrizione,

Eugenio (s.); sue notizie e suo culto, 131 e seg.

principe di Savoja, 138. Eustorgio I (s.); sue notizie, v; confuso con sant' Eustorgio II, vi; sua basilica chiamata dei re, ivi e 1; suo sepoiero, 2.

Eviteatis (de la) Amberto, 186.

Faino Bernardino, storico, 53. Ferrario Guidone, epigrafista, 47 Gio. Ambrogio, ed altri, 154. Fiamma Gabriello, 97. Galvano, domenicano; sue notizie, xxi; suoi scritti, viii, 64, 134, 192, 193 ed altrove. Fiamma, famiglia, xix. Filippo, prep. in sant' Eustorgio, xui.

Focchi, famiglia, xıx. Frambaglia Ĝio. Pietro, 29 Fumagalli Angelo, storico, VI, 62.

Gabio cremonese, domenicano; sua сгосе, 134. Gambaro, domenicano, 117. Garicio, prep. in sant Bustorgio, x11. Gerenzani; loro sepolero, 44. Ghilini, famiglia, 128 e seg. Ghisolfi, famiglia, xix, 195. Gioachimo, abate; predizione attribuitagli, 16. Giobbe (s.), 160, 161. Gironi Robustiano, epigrafista, 25. Giudici, famiglia, xix. Giuliana (sec. v); inscrizione, viii, 162. Giulini Giorgio, storico, vii, xii, 32, 62, 64, ed altrove; suoi abba-

gli, 100, 192. Giussani, samiglia, xix. Goraccio Francesco, vener. domenicano, XX.

Gorgonzoli, famiglia, xix. Gritti Matteo, letterato, domenic. xx1. Guido, prep. in sant' Bustorgio, x111. Guifredo, prep. in sant Eustorgio, xIII.

Inquisizione; quando posta in sant'Eustorgio e levata, xvi. Irico Gio. Andrea, 132, 127.

Lambertini Prospero, scrittore, 63, xi. Lambro Bonifacio, vesc., xx1. Lampugnano Giovanni, letterato, x.

Leone ed altri, 165. Lucia Albuzia, 78.

, famiglia; sue notizie raccolte in un libercolo ridicolo recente, 166.

Lanfranchi (de') Vanni, podestà di Milano, 187.

Lembo Antonino, domenicano, 191. Lentino (da) Tommaso, scrittore di una vita di s. Pietro martire, 3,

97. Litta Pompeo, storico, 32, 39, 41, 43, 48.

Lodi, famiglia, xıx.

Gio. Batt., 173.

Loredano Gianfrancesco, scrittore, 36. Luccioni Tommaso, domenicano, 189.

Magi adoratori di Cristo, VI, 1; loro culto e creduto loro sepolcro in sant' Eustorgio, 62 e seg. Maggi Federigo, vesc. di Brescia, 52

e seg.

Pompeo; sue vicende, 54; giustiziato, 55.

. Priore domenicano, 132. Magno (s.), vesc.; suo sepolero, 2. Mancassola Agostino, domenic., 180,

Marinone Pietro, 174.

Uberto, preposto in sant' Eustorgio, x111.

Marone Giambattista, 7, 8, 9, 10. Marro Paolo, lettore domenicano, 117. Medici (de') Bellolo e Beltramolo, 184. Merlo Alessandro, 57. Merula (Merlano) Giorgio, scrittore,

125 e seg.

Meschinello, prete veneziano, 16. Migliavacca Gio. Ambrogio, 171.

204 Milano (da) Silvestro, letterato domenicano, xx1. Mogni (de'), famiglia, 157. Molteni Girolamo, ed altri, 60. Mombrizio Bonino, storico, vi, 63, Moneta cremonese, domenicano, letterato, XXI. Montecucco Giovanni, inquisitore e vesc., IX. Morbio Carlo, storico, 188. Nibbia, famiglia, 188. Notaj criminali; loro cappella, 160. Oliviero, preposto in sant' Eustorgio, XIII. Olmo Matteo, vesc. domenic., xxi. Omate (da), famiglia, 166. Onofrio (s.), 183. Onorato (s.); ricerche intorno lui, 151 e seg. Oreno (da) Giovanni, domenicano, scrittore, xx1. Ortigherio Tommaso, priore domenic , 154, 191. Orologio di sant'Eustorgio, antichissimo, 193, Ottolini Giangiorgio, 171. Ottone, prep. in sant' Eustorgio, x11. Paradisi, famiglia, xıx. Pellegro, frate domenic., 191. Perego Francesco e Gio. Batt. 176. Perlasca Giacinto, vener. domenic. xx. Pesnago Stefano, converso domenic., 190, 191. Piacenza (da) Almerigo, domenicano, (da) Ramero, inquisitore, 111. Piantanida, famiglia, 17 c e seg. Piantini, famiglia, xix. Piatti, famiglia, xix. Pietro (s.) martire, xx, 2, 3, 92, 93; sua vita, 97 e seg.; altari in di lui onore, 101; suo monumento, 104 e seg; statua sulla piazza di sant'Eustorgio, 108; divozione a lui de' milanesi, 109; suo crocifisso, 134; fonte da lui benedetta, 189. Pietro (s.) Scaldasole, chiesa, 8.

Pizo (di) Ardigino, domenicano, 117. Somma, famiglia, 60.

Po, famiglia, 174. Poggiali, storico, 53. Pogliaghi, samiglia, 69. Porro Albertino, assassino, 99. Porta Giuliano, storico, 129. (della) Pietromartire, 147. maggiore di sant' Eustorgio rimodernata, 1. Portalupi Gio. Ambrogio, 58, 59. Portenari (de') Pagello, x, 76, 91, 92, 93, 103; altri, 93. Pozzi, famiglia, xix. Pozzobonelli Giuseppe, arcivescovo, xx11, 28. Girolamo, 28. Pusterla, famiglia, xix. Ugolino; suo coraggio, axi. Rainaldo, arciv. di Colonia, sottrae i corpi creduti de' Magi, 64. Rampolano Giovanni, 173. Reliquie in sant'Eustorgio, 2, 150. Resta, famiglia, 81, 82. Rio A. F., storico, 135. Ripoll Tommaso, generale domenicano, 121. Rivolta Francescomaria, storico, 143, 144. Robiano (da) Pietro e Beltramo, xx. Robolini Giuseppe, storico, 27. Rodolfi Nicolò, gener. domenic. 121. Romei Francesco, generale domenicano, xvII. Rosario, cappella, 17, 28; sepolcro ed inscrizioni de' suoi deputati, 29, 30; regolamenti, 30; oratorio, 3o. Rottoli (de'), famiglia, 45. Rusca Giovanni, 122. Sacchi, famiglia, 118 e seg. Santagostino (di) Margherita, 70. Sepolture antiche in sant' Eustorgio, ora perite, xıx. Settala, famiglia, 184. Sesto (da) Guido, inquisitore, 111. - Filippo, domenicano, 199. Sforza Francesco, 48. Sitone di Scozia Giovanni, storico, Sittono o Suttono, vener. domen., xx.

Solaro Ardizo, vener. domen., xx.

Sovrastanti alla comunità di sant'Eustorgio; loro elezione, 194. Spresezio Carlodomenico, priore domenicano, 191.

Stampa, famiglia, 56, 57. Studio generale della provincia do-menicana in sant'Eustorgio, xvi. Sylva-Cislago Francesco, 69.

Terzago Lucillo, letterato, 87. Ambrogio e Zanone, 88. Terzo (da) Protaso, domenicano, 117. Torelli Guido; sue gesta, x, 12. Pietro, suo monumento, 14. , altri, 13, 14, 15. , famiglia, cappella, 11, 15. Torre o campanile di sant'Eustorgio, 190, 192.

ove fu condannato a reclusione Stefano Confalonieri, 100, 115. Torriani Cassone, I, 47.

Martino, III, 46. , famiglia, 47.

Ughelli, storico, 53. Ugolino, vesc. domenicano, xx. Umberto, generale domenicano; sua concessione a' crocesignati, 106. Uomini illustri, slunni del convento eustorgiano, xx.

Valle (della) Francesco; sua cronaca, xi, xix, 27, 45, 190 ed altrove. Varese e Soma (signori di); loro sepolcro, 6o.

Giampietro, 90.

Lodovico, 91. Vedano (da) Pace, inquisitore, vescovo di Trieste, xx.

Vergo (di) Loterio, domenicano, 117. Verri; loro cappella, 138.

Viganò Pietro, valente scultore in legno, 28.

Vigevano (da) Pietromartire, 183. Vimercato (de) Stefanardo, domenicano, letterato, xxi, 117, 195.

Visconti Agnese Besozzi, 39. Alessandro, 50.

Beatricina Anguissola, 167 e seg.

Bernabò, 34.

Biancamaria Sforza; sua effigie, 49; sua divozione a s. Pietro martire, 109.

Visconti Bonacosa Borri, 34.

Carlomaria (due), 50, 51.

Caterina Gonzaga, 34. Cesare q. Ottavio, 43.

Cesare q. Teobaldo, 141 e seg. Ercole, arcivesc., 143 e seg.

Fabio, 42.

Filippo Maria, duca, x, 46, 178,

179, 191. Franceschina Ferrario, 154.

Gahardo, 34.

Gasparino, 38, 39.

Gio. Battista, 145.

Gio. Galenzzo, duca, 163.

Gio. Maria, preposto, 37.

Gio. Pietro, 68.

Giuseppemaria, domenicano, 37.

Guido, 164.

Lodovico, domenicano, 144.

Luigi, 49.

Maddalena (due), 145, 146.

Maffeolo (due), 68

Matteo, I, 31; sua effigie, 34, 54.

Matteo, II, 31, 34.

Ottavio, 43.

Ottone, arciv., x1, 150.

Ottorino; suo altere, 136.

Regola Galeazzi, 148.

Scaramuccia, 50.

Stefano, 30, 31, 32, 33.

Teobaldo, 143.

Uberto, 136.

Valentina Doria, 33.

Vercellinomaria, 35, 36.

Vetturia, 146.

Visconti-Borromeo-Arcse, famiglia, 41, 42.

Visconti Ajcardi, famiglia, 46.

Borromeo Arese, famiglia, 42.

, signori di Angera e Foutane. to, 40.

, signori di Soma e Lonato Pozzolo, 136.

Vittore e Corona (88.), 2, 131, 132,

Volpi (de') Quirico, 173.

Carlo, provinciale domenicano, 190.

Zelo degli inquisitori contro l'eresia, 99.

· • -. . • •

# INDICE

# DEI CAPITOLI

MEI QUALI È DIVISA LA PRESENTE ILLUSTRAZIONE

| Prefazione  I. Esterno della chiesa  II. Interno della chiesa  A) Navata a destra di chi entra  Cappella  I. Della famiglia Brivio  "" | v    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Esterno della chiesa                                                                                                                | ι    |
| II. Interno della chiesa                                                                                                               | 4    |
| A) Navata a destra di chi entra                                                                                                        | ivi  |
| Cappella I. Della famiglia Brivio                                                                                                      | ivi  |
| — II. Della famigua I orelli                                                                                                           | 11   |
| — III. Del Rosario                                                                                                                     | 17   |
| — IV. Di s. Tommaso d'Acquino »                                                                                                        | ·30  |
| - V. Di s. Vincenzo Ferrerio                                                                                                           | 37   |
| — VI. Di s. Giovanni Evangelista »                                                                                                     | 38   |
| — VII. Di s. Martino                                                                                                                   | 39   |
| B) Andito verso la strada di santa Croce »                                                                                             | 52   |
| Cappella di santo Stefano, ora di sant'Anna                                                                                            | 58   |
| C) Cappella dei Magi laterale alla maggiore »                                                                                          |      |
| D) Sottocoro, scurolo o confessione                                                                                                    | 73   |
| Cappella degli Angeli e Martiri »                                                                                                      |      |
| E) Andito che mette al santuario di s. Pietro martire »                                                                                | 76   |
| Braccio a destra di chi entra »                                                                                                        |      |
| F) Cappella di s. Giuseppe                                                                                                             | 89   |
| F) Cappella di s. Giuseppe                                                                                                             | 91   |
| H) Cappella delle Grazie, ora dell'Annunciata »                                                                                        | 113  |
| 1) Seguito dell'andito al santuario di s. Pietro martire »                                                                             | 125  |
| Braccio a sinistra di chi entra »                                                                                                      |      |
| K) Cappella di sant' Eugenio, ora del Crocifisso, la-                                                                                  |      |
| terale alla maggiore                                                                                                                   | ı 3o |
| terale alla maggiore                                                                                                                   | 151  |
| Cappella di sant'Onorato                                                                                                               | ivi  |
| Cappella di sant'Onorato                                                                                                               | 160  |
| — della Passione, già di s. Giobbe »                                                                                                   | 161  |
| Battistero, già cappella di s. Barnaba »                                                                                               |      |

|      | M) Altar      | mag  | gior | e        | •           | •  | :    | ٠. | . •  |   | • | • | • | • | Pa | ag. | 163 |
|------|---------------|------|------|----------|-------------|----|------|----|------|---|---|---|---|---|----|-----|-----|
|      | N) Pavim      | ento | nel  | me       | <b>Z</b> 30 | di | ella | Cl | iles | a | • | • | • | • | •  | "   | 164 |
| III. | Sagristia     |      |      |          |             |    | •    | •  | ,    |   |   |   |   |   |    | 79  | 177 |
| IV.  | Chiostro      |      |      |          |             |    |      |    |      |   |   |   |   |   |    | 29  | 178 |
|      | Interno del   |      |      |          |             |    |      |    |      |   |   |   |   |   |    |     |     |
|      | Pozzo .       |      |      | <b>.</b> |             |    |      |    |      |   |   |   | • |   |    | 27  | 180 |
|      | Corritojo     |      |      |          |             |    |      |    |      |   |   |   |   |   |    |     |     |
|      | Campane e     |      |      |          |             |    |      |    |      |   |   |   |   |   |    |     |     |
|      | ice delle per |      |      |          |             |    |      |    |      |   |   |   |   |   |    |     | •   |
|      | lustrazioni   |      |      |          | -           |    | •    |    |      |   |   |   | - |   |    |     | 201 |

# ERRORI.

# CORREZIONI.

| Pag. |    | lin. |    | fuorno<br>de | furono<br>da |
|------|----|------|----|--------------|--------------|
| 29   | 62 | 20   | 19 | evangelio    | epistola     |
| *    | 95 | 23   | 18 | FIDELIQUE    | FIDEIQUE     |

•

|  | , |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  | I |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |





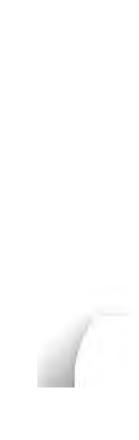

.

• • • • .

. . .

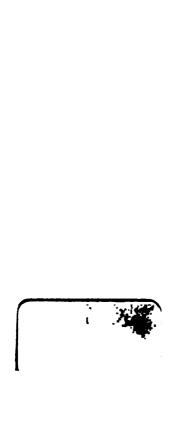

•

